# ELIMUNDO

Jueves, 19 de septiembre de 2024. Año XXXV. Número: 12.6%. Edición nacional. Precio: 2 €



LA PALMA Viviendas por las nubes, escasas ayudas y sensación de abandono tres años después de la erupción del volcán

PSG frustra el histórico debut (1-0) del Girona en la Liga de Campeones





Soldados libaneses se disponen a detonar un 'walkie-talkie' hallado en el parking del Hospital Americano de Beirut. HASSAN AMMAR / AP

# Israel deja en 'shock' a Hizbulá con una guerra electrónica letal

Machaca a los milicianos chiíes en Líbano (14 muertos y 450 heridos) al explotar por control remoto sus 'walkie-talkies' El Gobierno hebreo, que no admite la autoría, anuncia una «nueva fase» de la guerra y manda tropas al frente norte Hizbulá promete vengar esta agresión y la de los 'buscabomba', mientras se afana en cerrar su brecha de seguridad

POR SAL EMERGUL ROSA MENESES Y JAVIER ESPINOSA Páginas 20 2 22

#### Feijóo pide ayuda a Meloni para frenar la migración, la preocupación número uno de los españoles

El líder 'popular' se reúne hoy en Roma con la primera ministra italiana y el vicepresidente Tajani

POR JUANMA LAMET Página 10

#### JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA ALCALDE DE MADRID

«Las zonas de bajas emisiones van a seguir en Madrid, no voy a cambiar nuestro modelo»

POR CARLOS GUISASOLA Pag. 14

#### «Ella me invitó a un chupito y dijo: 'Vámonos a mi hotel'»

La presunta violada de Tecnocasa se drogó y tuvo sexo consentido según el testimonio del compañero al que acusó

POR QUICO ALSEDO PAR 17

## El chavismo chantajeó a Edmundo en la embajada española para dejarle salir



Delcy y Jorge Rodríguez le hicieron firmar un documento «bajo coacción» donde acata la sentencia del Supremo sobre

las elecciones / El líder opositor asegura que el régimen no le va a «callar» Paginas 24 y 25

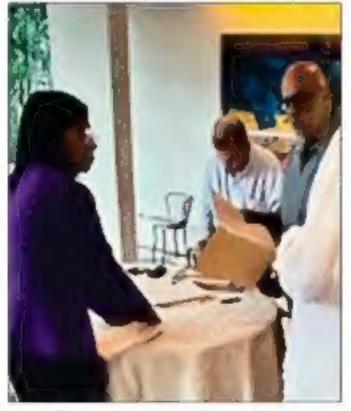

González, en la embajada española, con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. E. M.

## El PSOE da por perdido a Puigdemont y ya sólo confía en que sea relegado por su partido

#### ESTEBAN URREIZTIETA RAÚL PIÑA MADRID

La desconfianza y la tensión politica entre el Gobierno y Junts se ha disparado tras el nuevo revés de los independentistas de ayer en el Congreso tras su no a la iniciativa para regular los alquileres de temporada. «Con Junts no nos queda otra que esperar a ver si baja el suflé», afirman desde las filas socialistas, aigo que podría pasar a partir de octubre, tras el congreso en el que la formación catalana votará si Carles Puigdemont sigue al frente o bien es relegado. De momento, desde el Gobierno descartan confrontar directamente con Junts.

Página 6

## PRIMER PLANO

TRES AÑOS DEL VOLCÁN DE LA PALMA

Tres años después de la erupción se ha generado toda una burbuja especulativa en torno al volcán y los vecinos denuncian que las ayudas económicas son insuficientes

# «EL GOBIERNO NOS HA ABANDONADO. **AUN HAY FAMILIAS VIVIENDO EN UN** CONTENEDOR»



El 19 de septiembre de 2021 la tierra reventaba en la isla de La Palma. Al cabo de 10 largos días, la lava llegaba al mar, habiendo arrasado casi-3.000 edificaciones, entre ellas, más de 1,300 viviendas y unas 300 explotaciones agrícolas, y dejando 7.000 evacuados Iniciales y 2.000 personas sin hogar para siempre. Tres años después, desde la montaña, a tan sólo 200 metros del cráter del Tajogaite -así han bautizado los palmeros al nuevo volcán en Cumbre Vielauno tiene la sensación de pisar una tierra todavía muy viva en su interior, decenas de metros de ceniza abajo. Impresiona observar desde este punto la magnitud de la inmensa colada que cambió el paisaje de la isla canaria para siempre. Sin embargo, a pesar de que la catástrofe se siente tan reciente desde aquí arriba, a los vecinos les invade una sensación de olvido... y de abandono.

Es historia viva. Pero la espectacular y dramática erupción que conmovió a un país entero durante casi tres meses ya no acapara portadas de diarios ni sale en la televisión. «El Gobierno nos ha abandonado. Hay familias que siguen viviendo en un contenedor. Es una vergüenza», denuncia Antonio Díaz, que trabaja como taxista en la isla desde más de tres décadas. El tuvo suerte. Su casa se salvó de milagro porque la colada de lava que acechaba valle abajo se desvió en el último momento. Sin embargo, quedó cubierta por toneladas de ceniza y no ha podido regresar hasta hace pocos meses. Mientras tanto, ha estado viviendo en elpiso de un familiar, compaginando el taxi con las labores de limpieza y rehabilitación de su vivienda.

Otros lo perdieron todo. Y lo peor es que, más de 1.000 días después

#### CRÍTICAS

#### **«SÁNCHEZ** SÓLO HA **VENIDO A** HACERSE FOTOS»

Una de las críticas más extendidas en La Palma señala al abandono por parte del Gobierno central. «Pedro Sánchez ha venido unas cuantas veces a hacerse cuatro fotos y la última ya incluso le abuchearon». asegura Antonio Diaz. «Se han olvidado de nosotros. pero es algo que hubiera sucedido con cualquier gobierno», lamenta.

#### VISITA DE PUENTE.

El último representante gubernamental en visitar la isla fue el ministro de Transportes, Oscar Puente, que el pasado mes de agosto acudió a valorar de primera mano la nueva carretera construida sobre la lava aun sin enfriar completamente. Una inedita obra de ingeniería que ha permitido reestablecer la movilidad en el Valle de Aridane, entre Tazacorte v Puerto Naos, afectado por la destrucción de más de 70 kilómetros de carreteras.

de la tragedia, decenas de familias siguen viviendo en contenedores. Así llaman a las viviendas modulares prefabricadas que dispuso el Gobierno canario de forma provisional en Los Llanos de Aridane como alternativa habitacional para los que se quedaron sin casa y que, como consecuencia de la baja calidad del material y de la falta del necesario mantenimiento, a dia de hoy presentan evidentes signos de oxidación. «Es un gueto de metal oxidado», definen los vecinos. A apenas seis kilómetros, en el municipio de El Paso, los afectados sobreviven en casas de madera. Los inquilinos llevan meses reclamando una solución definitiva, y las autoridades prometiendo la construcción de viviendas dignas... que no llegan.

Los problemas se acumulan tambien para quienes intentan independizarse de las casas prestadas y empezar de cero tres años después de haberlo perdido todo. «Se ha generado toda una burbuja especulativa alrededor del volcán», denuncia Antonio. «Hay gente que ha perdido casas de 200.000 o 300.000 euros y les han dado una ayuda de 60.000 [el importe máximo estipulado por el Gobierno por la destrucción total de la vivienda habitual] con la que sólo pueden pagar un alquiler abusivo», incide,

Una búsqueda in situ en un portal inmobiliario arroja un resultado desalentador para las familias que necesitan un lugar donde vivir pagando una renta mensual: pisos de unos 80 metros cuadrados por entre 800 y 900 euros en zonas en las que antes de la erupción se podía alquilar un piso de características similares por 300 euros, «Algunos están incluso mejor económicamente que antes del volcán», afirma Marcelino Ro-

driguez, presidente de la asociación de vecinos de La Laguna, un barrio que la lava dejó medio destruido. En conversación con EL MUNDO asegura que «desde que se autorizó a los damnificados a comprar terreno para hacer vivienda fuera de las coladas se empezó a especular y eso no se frenó». Así, quienes optan por construir de nuevo un hogar son tambien victimas de la burbuja especulativa, porque el que antes de la erupción vendía un terreno por una can-

tidad determinada, ahora ha duplicado o incluso triplicado el precio. «Todo el mundo tiene derecho a vender la tierra a cuanto le dé la gana y a cobrar como empresa lo que le dé la gana, pero no se debe hacer negocio del sufrimiento», lamenta,

El Gobierno ha ido aprobando una batería de decretos de ayudas para la reconstrucción en materias como vivienda, agricultura o pesca, así como otras para financiar actuaciones en el ámbito del turismo y de apoyo





### PRIMER PLANO

TRES AÑOS DEL VOLCÁN DE LA PALMA





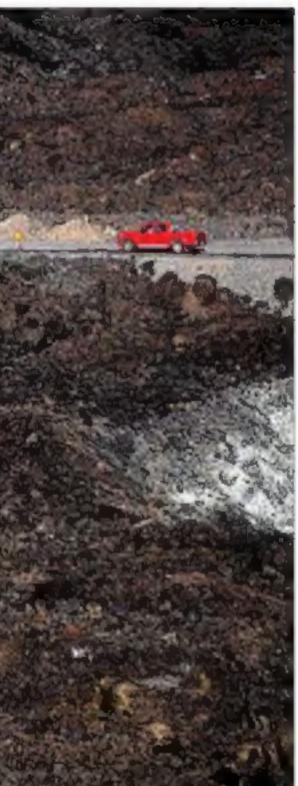



a la actividad de autónomos y pymes. En total se han movilizado más de Looo millones de euros. Este mismo martes el Consejo de Ministros dio luz verde a la concesión de un crédito extraordinario de 7 millones de euros para complementar la subvención de los ayuntamientos de El Paso y Los Llanos de Aridane a través del Ministerio de Política Territorial. «El balance es continuo, seguimos aprobando y movilizando recursos», indican fuentes de este

departamento tres años después de la erupción.

Sin embargo, los afectados denuncian que el dinero no llega y que, en el caso concreto de las ayudas para vivienda, resultan insuficientes porque no sólo no cubren el valor del inmueble, sino que impiden empezar de cero. También cuestionan medidas como la bonificación del 60% en el IRPF, las exoneraciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social de los expedientes de regulación tem-

Viviendas e infraestructuras afectadas por la erupción del volcán en septiembre de 2021. ALBERTO DI LOLLI

poral de empleo (ERTE) o la suspensión del pago de intereses de créditos porque están beneficiando a toda la isla como si la totalidad de La Palma hubiera sufrido los devastadores efectos de la erupción. Así lo vienen cuestionando desde plataformas de afectados como la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, que tacha de «injusto» el reparto de las ayudas, también para el sector platanero y por los gastos de limpieza de ceniza en fincas agrarias.

Incidiendo en el problema de la vivienda en las zonas directamente afectadas, Aarón Rodríguez Infante, portavoz de la Asociación Jaraco, donde confluyen vecinos de Puerto Naos y La Bombilia, insiste en que los alquileres «se han triplicado» y a ello suma la falta de oferta porque muchos pisos se han reconvertido

en alquiler vacacional ante la falta de camas en la isla. No en vano, la erupción dejó a La Palma sin unas 5.000 camas de complejos hoteleros y viviendas que quedaron enterrados bajo la lava. Con todo, la isla ha ido recuperando paulatinamente el nivel de actividad turística, mejorando su capacidad alojativa y recobrando también la conectividad aérea, hasta el punto de que los hosteleros aseguran que este ha sido el mejor verano desde la erupción.

#### RECUPERAR EL TURISMO

Aun así, los palmeros piden más turismo. En contraste con las multitudinarias protestas contra el modelo de turismo masivo que se han vivido en las islas grandes del archipiélago, los profesionales del sector en La Palma agradecen las visitas y hacen un llamamiento a las autoridades tanto del cabildo como del Gobierno central para que fomenten la recuperación del sector. «No están facilitando nada, deberian ayudar aunque sea en el precio de los vuelos a la isla, que están carísimos», reclama Díaz, «Mientras las islas grandes están protestando porque ya no pueden con más turismo, nosotros lo estamos reclamando. Aquí no tenemos más que plátanos y turismo, lo necesitamos», remarca.

De vuelta en Cumbre Vieja, Simon, un escocés que vio claro el negocio del volcán y se metió de guía turistico para hacer rutas a pie por las inmediaciones del Tajogaite con grupos reducidos, apoya esta demanda. Pide a los visitantes que «no tengan miedo» y que visiten la isla. Durante la conversación en la zona cero, a escasos metros del punto en el que se abrió la tierra hace tres años, donde la vida ya se abre paso con brotes verdes de pino canario, enseña una fotografia en su teléfono móvil del momento exacto de la explosión. Se emociona al recordar las sensaciones de ese instante y de los días y semanas posteriores. «La gente se volcó con la isla», rememora sobre la labor de los cientos de voluntarios. Guarda un recuerdo especial de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desplegó más de 180 militares en la isla con relevos periódicos. «Lo que hicieron por nosotros fue increible», afirma.

Pero la explosión solidaria dio paso a la especulación económica... y al olvido. Aarón Rodríguez asegura que los vecinos son «víctimas de la gestión política» y se muestra pesimista respecto a la reconstrucción de la isla. Habla desde la frustración, al igual que el portavoz de la asociación vecinal de La Laguna: «El volcán fue una guerra que perdimos. Más allá de lo económico, ¿quién compensa los recuerdos y la historia que dejaron atràs quienes lo perdieron todo?». Ahora, lo que más inquieta a Marcelino es el silencio que impera en la isla bonita. «Los vecinos están agotados, ya no alzan la voz. Espero que sea por cansancio y no por miedo», concluye. Y sentencia: «Entiendo que la gente tiene que avanzar pero hablar es sanar».

# **OPINIÓN**

LA FAMA de Salvador Illa son las formas. Una virtud transversalmente destacada. Nadie lo considera demasiado inteligente ni, desde luego, carismático ni, por supuesto y desde la pandemia, un buen gestor. Ahora bien: todo el mundo alaba su buena educación. Ayer seguian haciendolo, porque fue a ver al Rey. Es una alegoría precisa de la decadencia política española: el cumplimiento de los protocolos elementales no se recibe con la indiferencia debida sino con grata. sorpresa hiperbólica. Un día antes de ver al Rey, el presidente de la Generalidad recibió en su despacho -después de haberle hecho llamar- a un presunto delincuente -procesado por su pertenencia a una organización criminal- y defraudador confeso de la Hacienda Pública durante los 23 años que estuvo al frente del Gobierno catalán. Y lo realmente patafísico es que nadie reprochó a Illa la desagradable vulneración de las formas, la absoluta grosería institucional en que había caído. Nadie no quiere decir los cómpli-



iQUIA! ARCADI ESPADA

### La mala educación del presidente Salvador Illa

ces principales de la grosería y la corrupción institucionales, desde Junts al PSC, pasando por los Comunes y los arrabales nacionalistas. Nadie quiere decir nadie llamado Alejandro Fernández o Ignacio Garriga, líderes catalanes del Partido Popular y de Vox. El silencio es una prueba más del estado catatónico de la discrepancia en Catalufia, pero respecto a Pujol describe la amortización práctica de sus

delitos, y el delito principal, que fue su obstinada farsa ética («¡Y a partir de ahora cuando alguien hable de ética, de moral y de juego limpio, seremos nosotros y no ellos!», espetaba Pujol al Gobierno de Felipe González, en 1984), la innoble doblez por la que, sin duda, merecerá pasar a la Historia.

Por supuesto, fue el socialismo catalán la pieza de legitimidad indispensable que convirtió el nacionalismo en el apriorismo imprescindible para hacer política -- y aun para dedicarse al meritorio oficio de vivir- en Cataluña. Y ni siquiera se privó de homenajes. El propio Pasqual Maragall, durante la campaña que acabaría llevándole a la Presidencia, mandó imprimir unos carteles con la foto de un semi abrazo con Pujol y una leyenda que decia: «Gracias, president Pujol, por estos 23 años». ¡Gracias!, decia la leal oposición en campaña. De modo que Illa, al legitimar el retorno a la dignidad pública de Jordi Pujol, no hace nada distinto de lo que siempre hicieron los socialistas. Aunque, ciertamente, superen a cada paso una cota más repulsiva y grotesca, como esta de haber visto a nuestro obispo en jefe levantar la mano derecha sobre la frente del corrupto y haciendo la señal de la cruz pronunciar feten: «Ego te absolvo».



### Gobierno impopular busca opinión pública regenerada

NADIE intenta regenerar una opinión pública que le es favorable. En la actitud del Gobierno hacia los medios, manifestada tanto en su discurso contra el fango como en las medidas anunciadas este martes, anida una confesión de su propia impopularidad. No es solo que las dificultades para aprobar lo anunciado recuerden la precariedad parlamentaria del Ejecutivo, el escaso apoyo que sus partidos obtavieron en las últimas elecciones, la coalición disparatada que debió reunir para lograr la investidura. Lo fundamental es por qué se da prioridad a este asunto: ¿a qué gobernante le preocupa la regulación de los medios cuando estos habian bien de él? Es cierto que el oficialismo recurre a veces a la distinción entre opinión pública y opinión publicada; la actitud critica de periodistas y analistas no

sería un reflejo exacto de lo que piensan los ciudadanos. Pero su propio discurso contradice este argumento: si la prensa no estuviese vinculada a la opinión de los ciudadanos, ¿por qué sería tan necesario regenerarla?

La relación entre la impopularidad del Gobierno y su actitud hacia los medios nos recuerda que no todo empezó con el caso Begoña. Tras perder las elecciones autonómicas y municipales de 2023, los socialistas argumentaron que sus malos resultados se debian a una «burbuja» mediática antisanchista. El Gobierno estaría asediado por una turbia conspiración de intereses empresariales y actitudes reaccionarias, que habría ordenado a los periodistas transmitir una imagen distorsionada de Pedro Sánchez. La publicación, meses después, de informaciones sobre las actividades de la mujer del presidente no creó aquel discurso sobre/contra los medios; solo lo radicalizó.

Por esto conviene recordar que no, la impopularidad del Gobierno no es culpa de los medios, ni de la desinformación, ni del fango. Es consecuencia, más bien, de su escaso respeto a la palabra dada, su colonización de las instituciones, su estrategia divisiva, su elección de socios y –sobre todo– del precio que ha ido pagando a esos socios para mantenerse en el poder. Hace un año, por ejemplo, decenas de miles de personas se manifestaron en contra de una amnistia que el propio Sánchez había dicho que no iba a conceder, y que sin embargo entregó a cambio de seguir gobernando. ¿Dónde estaba el bulo?

#### **IDÍGORAS Y PACHI**



EN POLÍTICA casi nada es tan fantástico como se promete o tan desastroso como se anticipa. Tendemos también a buscar las causas de lo bueno y, sobre todo, de lo malo en el presente, cuando el margen de actuación de los protagonistas es más bien escaso. En el proceso de desarticulación territorial es muy fácil culpar a Pedro Sánchez por sus pactos con los independentistas y enumerar la lista de

cesiones, algunas de las cuales destruyen el consenso constitucional. Todo eso es cierto, pero quisiera hacer dos apuntes. Primero, la situación en Cataluña hoy es sustancialmente mejor que hace diez años. Aunque Salvador illa



SIN ACRITUD JOAQUIM COLL

De esos polvos estos lodos

> desconcertarnos, pero de entrada ha supuesto un regreso a la normalidad institucional, como se vio ayer con Felipe VI, que no deberiamos despreciar. Segundo, la mejora en Cataluña contrasta con el emponzoñamiento de la politica española, con una polariza-

no cuestione el nacionalismo lin-

reverencie ahora la figura Jordi Pujol

para ensanchar la base de sus apo-

Ellakuria a propósito del encuentro

que ambos mantuvieron, no es en

modo alguno separatista. La hibrida-

Presidencia de la Generalitat tras el

prolongado empate de impotencias

entre independentismo y constitu-

cionalismo puede no gustarnos, o

gúistico de sus predecesores y

yos, como bien retrataba iñaki

ción política que representa su

ción que contamina todas las instituciones, a excepción. claro está, de la Corona, que ha superado con éxito una crisis reputacional que era alimento para la extrema izquierda y el separatismo. Hace diez años, siendo Mariano Rajoy presidente del Gobierno y Pérez Rubalcaba líder del PSOE, los dos partidos tuvieron la oportunidad de llevar a cabo un importante cambio constitucional. Además, los socialistas en Granada (2013) concretaron una reforma federal muy razonable, que hoy el antisanchismo liberal aplaudiria, y que haria imposible el confederalismo para las autonomías ricas que Sánchez pretende vendernos como progresista. Rubalcaba expuso de forma solemne esa propuesta en el Congreso, pero el PP la rechazó sin más. El PSOE con Rubalcaba tenía una propuesta territorial para superar las disfunciones autonómicas que la derecha con sentido de Estado podía haber pactado. Se perdió ese momento por partidismo, y ahora estamos metidos en el lodo.

# **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUIN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicense Raiz

ADJUSTO AL DIRECTOR: Practice Parent

**SUBDIRECTORES** Roberto Benito, Aun Fornieles, Maria Constitut. Manteca, Jorge Buston, Leyre Iglestas, Silvis Român, Carlos Seguvia, Gorzado Solver, Emblum Unetatieta.



EDITORA: Unidad Editorian Información General, S.L.II. Avida, de San Luis, 25. 26033 Madrid. Telefono de comuncio: 98 443 50 00

Marco Pompignoli. Laura Mügica José Jesús López Gálvez.

ADMINISTRADORES: DHRECTON DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDADE Unidad Editorial S. A. DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

Pundado en role per Alfonso de Sales, Pedro

J. Rannings, Balbino Pungs y June Genetiler

Sergio Cobos

# Inmigración: un reto mayúsculo y un factor geopolítico decisivo

LA inmigración se ha convertido en un desafio social que exige ser abordado desde el consenso y en un factor determinante para los equilibrios políticos en Europa. La grave crisis humanitaria que azota a Canarias desnuda la incapacidad de los Veintisiete para establecer rutas seguras para la inmigración, y ello pese al pacto migratorio alcanzado tras casi una década de negociaciones. Pero la sobrecarga del sistema europeo de asilo no solo es el sintoma del reto colosal que supone gestionar la inmigración, sino la clave que ya está dirimiendo el complejo puzle geopolitico en el seno de la UE.

En el caso de España, el aumento de la inquietud a pie de calle revela una creciente percepción social de la inmigración como un problema que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el Gobierno no está afrontando con solvencia ni determinación.

Según el CIS, la inmigración es ya el primer problema para los españoles, por delante del paro, los políticos y la vivienda. Es una cota que no se alcanzaba desde la crisis de los cayucos en 2006. En el barómetro de junio, el 15,5%

señalaba la inmigración como el tercer problema. En septiembre, el 30,4% lo considera ya la principal alarma. En este periodo, los españoles que creen que la inmigración les afecta personalmente han pasado de un 8,8% a un 13,7%. Son datos que revelan la extensión de un hondo desasosiego entre los ciudadanos ante imágenes como las de los centros desbordados en Canarias - tras acoger a 5.500 menores migrantes- o las de los intentos de asalto a la valla en Ceuta o Melilla.

Estamos ante una emergencia que la falta de estabilidad parlamentaria del Gobierno, y su negativa a acordar con el PP una reforma de la Ley de Extranjeria, no hace más que agravar. En este contexto, la visita de Alberto Núñez Feijóo a Giorgia Meloni hoy se suma a la que giró recientemente en Roma el primer ministro británico, el laborista Keir

Starmer. El Gobierno italiano ha logrado no solo reducir drásticamente la inmigración ilegal, sino mitigar la ansiedad ciudadana alrededor de este asunto. Este objetivo resulta esencial, aunque el ejemplo alemán -tras desplegar una solidaria política de acogida- muestra que incluso los flujos regulares generan un choque social y un impacto en los servicios públicos. Es la razón que ha forzado ahora al canciller socialdemócrata Olaf Scholz a reforzar el control en fronteras, lo que afecta al espacio Schengen, un elemento nuclear de la UE.

Las circunstancias demográficas, irreversibles, que padece Europa convierten la inmigración en una realidad social que será ineludible para sostener el crecimiento económico y el Estado de Bienestar y también para contener la inflación. Nadie podrá cuadrar el circulo de ofrecer una economía competi-

#### La gestión migratoria dispara en España la inquietud ciudadana por un fenómeno del que dependen los equilibrios políticos

tiva sin jóvenes inmigrantes, por mucho que se empeñe. Así que la única alternativa es si es legal o ilegal. No conviene cerrar los ojos ante los desafíos que plantea el que sin duda será uno de los grandes temas de nuestro tiempo, la auténtica piedra de toque de la nueva Europa. La experiencia de nuestros países vecinos debe servir de aprendizaje. Evidentemente, los flujos irregulares hacen mucho más dificil de gestionar el impacto sobre los servicios públicos así como la percepción de inseguridad o la ansiedad identitaria que provocan los choques multiculturales con la sociedad de acogida, porque favorecen la marginalidad y la creación de guetos. Cualquier respuesta que no sirva para atajar la sensación de descontrol en las fronteras sólo servirápara ofrecer un caldo de cultivo a las corrientes populistas y extremistas.

#### LA MIRADA



RONALD PEÑA J EFE

#### En el valor de Edmundo González renace la esperanza de Venezuela

LAS PALABRAS con las que Edmundo González reveló ayer las causas de su exilio forzoso a España revisten el mismo coraje que el pueblo venezolano transmitió a su figura cuando, el pasado julio, se enfrentó en las urnas al chavismo y lo eligió para

derrotar al dictador, pese a las amenazas de un baño de sangre de Maduro.

El ganador de las elecciones desenmascaró la máquina represiva del régimen y confesó cómo, bajo coacciones y chantajes de los hermanos Rodríguez en la embajada española, lo obligaron a firmar un documento en el que acata las decisiones de los corruptos órganos de justicia venezolanos y solicita asilo ante nuestro Gobierno. Baste recordar que una de las hijas de González todavia reside en el país, lo que la convierte en una rehen de la autocracia. Este es el infame pacto en el que medió Zapatero: un chantaje que introduce la vida de varias personas como una cláusula más de un contrato.

Ningún compromiso adquirido bajo el terror reviste legalidad. Es más: la valentía de desvelar lo ocurrido rompe por completo aquel pacto de ignominia -- asumiendo las consecuencias que pueda acarrear a su familia- y reactiva su compromiso con el pueblo de Venezuela. Un compromiso en el que radica la esperanza de todo un país. «No van a callar un país que ya habló», acabó ayer el presidente.

Es ahora o nunca.

#### VOX POPULI



ISABEL PERELLÓ

#### Avanzar en un CGPJ como pide Europa

 La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se comprometió ayer ante el comisario de Justicia saliente. Didler Reynders, a presentar un informe para renovar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. Un paso necesario para impulsar la independencia de la Justicia.



VICTORIA STARMER

#### Recibió regalos para renovar su vestuario

 La mujer del premier británico, Kelr Starmet, está recibiendo un aluvión de críticas en su país tras lucir un llamativo traje de lunares justo tras saltar el escándalo de que tanto ella como su marido han recibido cuantiosos regalos, incluidos 6.000 euros para que la primera dama renueve vestuario.



MARÍA HESSE

#### Un cómic sobre los traumas y El miedo'

♠ La autora e ilustradora. onubense, traducida en 18 paises, publica El miedo (Lumen Gráfica), una obra que mezcla el cómic con la autoficción y las referencias literarias y musicales. En ella explora los traumas que ella misma y su circulo próximo han experimentado, sin más expectativa que construir «un refugio».



SALVADOR ILLA

#### Un 'president' vuelve a Zarzuela tras 9 años

♠ El president de la Generalitat fue ayer recibido por el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela. El encuentro ilustró un paso hacia la normalización de las relaciones institucionales en Cataluña, después de nueve años de presidentes independentistas que evitaron los contactos con el Jefe del Estado.



ISAKI LACUESTA

#### 'Segundo premio', candidata al Oscar

 La película sobre el grupo granadino de indie rock Los Planetas - de la que es director junto a Pol Rodriguez-ha sido la elegida por la Academia de Cine española para representar a nuestro país en la próxima edición de los Premios Oscar, por delante de las otras dos aspirantes, La estrella azul y Marco.



RAFAEL GARRIDO

#### Récord de abonos en la plaza de Las Ventas

♠ El empresario de la madrileña plaza de toros de Las Ventas ha logrado un nuevo exito al pulverizar los datos del abono de los últimos 15 años, hasta alcanzar una cifra de 18.229. El mismo explica su secreto en estos términos: «Nuestra política de precios ha sido un acierto total, y esta es la prueba».

# ESPAÑA GOBIERNO AL LÍMITE

#### LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sale ayer de la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. JESUS HELLÍN / EUROPA PRESS

# «No nos queda otra que esperar»

• El nuevo revés de Junts hace que cunda en el PSOE la sensación de dar por perdido a Puigdemont y que sólo el que sea relegado en su partido reconduciría el mandato • Los secesionistas exigen cumplir los pactos

#### ESTEBAN URREIZTIETA RAÚL PIÑA MADRID

Otra vez votación en el Congreso, otra vez la «silla eléctrica». Otra vez el Gobierno achicharrado en el Congreso. El nuevo revés, aviso, de Junts al tumbar contrapronóstico y avisando sólo unos minutos antes de votar la iniciativa para regular el alquiler de temporada ha disparado las dosis de enfado, incredulidad, desconfianza no sólo en el Gobierno, sino en todos los partidos del bloque de gobernabilidad de Pedro Sanchez -el presidente acudió a votar el martes, no estaba previsto, porque contaban que la medida saldria por un voto solo, incluyendo el apoyo de Junts-. «Con Junts no nos queda otra que esperar a ver si baja el suflé», es la reflexión que sale desde las filas socialistas. En el PSOE creen que el partido de Carles Puigdemont estará en esta dinámica de torpedeo al menos hasta que celebre su congreso en octubre y decidan quién manda en el partido y si se mantiene la linea dura.

Desde el Gobierno y desde el PSOE se evita confrontar de manera pública con Junts. Es más, tratan de restar importancia a los desplantes, por más que el de ayer fuera a traición, confiados en que la relación aún puede reconducirse. «A ver si después de su

congreso entran en razón», exponen fuentes gubernamentales. En el Ejecutivo no creen que los puentes estén rotos, de hecho la mesa de diálogo entre ambos partidos fuera de España está celebrando sus reuniones, y públicamente se alimenta la opción de que pueda haber Presupuestos

-son necesarios los votos de Junts-.
Creen que la relación es reconocible
y que pueden sobrevivir a estas «voladuras controladas». Más pesimismo hay en el PSOE, donde no ven aliciente para que Puigdemont sume
para la gobernabilidad y ya lo dan por
perdido. Se admite es que en el pró-

BORJA SÁNCHEZ / EFE

GIRO A ÚLTIMA HORA. Junts anunció que se abstendría en la votación de la iniciativa para regular el alquiler de temporada, algo que pemitia sacarla adelante. Pero minutos antes de la votación cambió de posición.

ximo mes, hasta que se decida quién fa una opción posibilista que se acerque a lo que fue Convergencia, que se manda en el futuro en Junts, «tenemos que tomarnos las cosas con calopongan a cosas pero se pueda nema hasta que ellos se aclaren». Es degociar, o seguimos con Puigdemont cir, que no se apuesta por mucha cary Miriam Nogueras y no se pueda ga legislativa, el menos proveniente contar con ellos». En Sumar, por contra, creen que deben de seguir lledel sector del Gobierno, hasta que no sepan cuál es el panorama: «Si triunvando iniciativas, porque creen que la parálisis tiene un «coste mayor».

> En las filas secesionistas creen que todo se trata de una artimaña del PSOE «para ganar tiempo y tirar el balón hacia delante», porque antes de la convocatoria de su congreso ya dieron más de un aviso a Sánchez.

> Pese a la tensión política, insostenible para muchos en la formación socialista, los canales de comunicación entre el PSOE y Junts nunca se han roto. Están abiertos. De hecho, en las conversaciones mantenidas en las últimas semanas, fuentes independentistas explican que han trasladado de manera reiterada a los socialistas sus «incumplimientos» y que mientras estos sigan produciéndose «no habrá apoyo». «Mientras no cumplan lo prometido no habrá apoyo en nada», es la amenaza que lanzan desde el núcleo duro de Puigdemont.

> El propio prófugo de la Justicia advirtió ayer a Sánchez de que va «directo al fracaso» si «pierde el respeto a quien tiene los votos que necesita»,

en alusión a Junts, y que no puede dar su apoyo «por descontado». «Quizás están mal acostumbrados. Con Junts no funcionan ni los chantajes ideológicos ni hacemos tragar sapos».

En Junts consideran que La Moncloa no está cumpliendo lo que pactaron, por ejemplo ante el hecho de que el catalán no sea aún lengua oficial en Europa, no se ejecuta el «tras» paso integral» de las competencias en migración - Junts reclama hasta el control de las fronteras, una competencia del Estado- y, sobre todo, tienen clavado el pacto con ERC, que incluye el concierto económico para Cataluña, para hacer presidente a Salvador lila y no a Puigdemont.

La investidura de Illa saben en Junts y el Gobierno que marcó un punto de inflexión. Con todo, en las filas socialistas si bien creen que habrá más votaciones de Junts con el PP y Vox para tumbar iniciativas, no creen posible que sea una estrategia sostenible a largo plazo y, ni mucho menos, ven una moción de censura para desbancar a Sánchez. Califican

#### LAMBÁN ROMPE LA DISCIPLINA DE VOTO

#### DESAFÍO A SÁNCHEZ.

Javier Lambán se rebelő ayer en el Senado contra la disciplina de su partido y optó por no emitir voto ante la moción del PP que insta al Gobierno a asegurar una financiación equitativa y justa para todas las CCAA garantizando los principios de igualdad, solidaridad y cohesión territorial.

#### YA FUE SANCIONADO.

El secretario general de los socialistas aragoneses ya adoptó esta posición en la votación del veto a la Ley de Amnistia en el Senado, lo que le supuso una sanción del partido.

esa via de «suicidio» para Junts.

Si habia enfado con Junts en las filas socialistas, éste era aun mayor entre los socios de gobernabilidad. La idea extendida entre los grupos del Congreso es que Junts quiere dejar claro que es quien manda, quien tiene la «sartén por el mango», Idea que rechaza el Gobierno. Pero entre los socios cunde el desánimo por la «desleaitad» de Junts y lamentan que iniciativas sociales como la de la regulación del alquiler de temporada estén a expensas de los votos de Junts. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, advirtió ayer a Sánchez de que ya está «conformado» un pacto de Junts con PP y Vox que supondría una mavoría alternativa a la del Gobierno. En el Ejecutivo no lo ven así, pero si hay miembros del gabinete que recuerdan que en el Congreso «esta legislatura no hay una mayoria progresista», en alusión a que Junts y el PNV, incluidos en el bloque de gobernabilidad, son conservadores.

# Feijóo, al choque: «No se veía algo así desde Franco

Rufián también duda ya de la continuidad de la legislatura: «El nuevo bloque de la derecha llevará al PP a La Moncloa»

MARISA CRUZ MADRID

El Plan de Acción Democrática, inconcreto, confuso y no consensuado, como han criticado la mayoría de los grupos parlamentarios, se convirtió ayer en una nueva granada en manos del PP para arremeter contra el Gobierno. Alberto Nuñez Feijoo desplegó toda la artilleria en su primer cara a cara de la temporada con Pedro Sánchez golpeándole con Venezuela, la financiación catalana, la inmigración, el Banco de España y los Presupuestos. Y de remate, el controvertido Plan de Acción que, en opinión del líder popular, no es sino un plan de «censura», una «ofensiva contra jueces y periodistas»

que osan investigar la corrupción que rodea al presidente y al PSOE.

«No se veia algo así desde Franco», lanzó un Feijóo dispuesto al choque frontal y envalentonado por la evidente debilidad que padece el Gobierno en este nuevo curso. Tanto es así que los populares, como afirmó ayer su líder, ven la legislatura agotada, perdida y finiquitada y se toman a chufla el mantra gubernamental según el cual Sánchez seguirá en la Moncloa tres años más y agotará el mandato.

Ni siquiera hizo mella en el ánimo del lider conservador el reproche del presidente del Gobierno tachando su labor de oposición de «avinagrada». Feijóo recibió el calificativo con

la sonrisa en los labios e incluso se permitió recordarie con sorna a Sánchez que las buenas previsiones económicas que acaba de hacer públicas el Banco de España no son una sorpresa, habida cuenta de que al frente de la institución se sienta ya el ex ministro José Luis Escrivá que lleva camino, dijo el popular de convertirse en un «nuevo Tezanos».

El presidente se aferró al mensaje de que España va mejor que nunca e insistió en que hay Gobierno «para largo», sin embargo el eslogan prende ya poco en los grupos. Ni siquiera entre los aliados.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC. lo puso de manifiesto sin medias tintas. Para los republicanos, la primera guerra está en casa y es con los hermanos independentistas de Junts. Rufián ve con claridad la influencia que tienen los siete votos de Puigdemont en el Congreso -la última demostración fue el martes tumbando la proposición de ley de alquileres temporales- y el calvario con el que ya amenazan al Gobierno.

El portavoz de ERC también duda abiertamente de la continuidad de la legislatura y de ahi la advertencia nitida que ayer le lanzó al presidente: «El fantasma de la derecha recorre el Hemiciclo. El nuevo bloque de PP, Vox y Junts acabará llevando a Feijóo a La Moncloa».

Para Rufián, afirmar, como hizo Sánchez, que puede gobernar sin el concurso del Parlamento es «o una insensatez o una mentira», «Es como si un paracaidista dijera a 10.000 metros que puede pasar del paracaídas», apuntó. El republicano había preguntado al presidente precisamente cuánto cree que puede durar la legislatura y se llevó de boca de Sánchez la consabida respuesta que dedica siempre al Partido Popular: «El Gobierno durará otros tres años».



Sánchez interviene ayer durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. L'HELLIN / EUROPA PRESS

#### RAMÓN EXPERTO EN DERECHO Y **NUEVAS TECNOLOGÍAS** HERRERA

## «La reforma de Sánchez va en el camino opuesto a lo que obliga la UE»

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA

Ramón Herrera de las Heras es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Almería. Ha formado parte de la lista de expertos en Derecho Civil del Parlamento Europeo. Está especializado en Derecho y Nuevas Tecnologías y Responsabilidad Civil. Actualmente, es secretario general de Universidades en el Gobierno de Juanma Moreno.

Pregunta, ¿Hace falta reformar el Código Penal para perseguir los bulos y las desinformación?

Respuesta. Por lo que conoce-

mos hasta ahora, las únicas reformas del Código Penal que plantea el Gobierno no tienen nada que ver ni con bulos ni con difamaciones. El Código Penal ya prevé la penalización de la difamación.

P. ¿Y está justificado que se habiliten nuevas herramientas?

R. Las herramientas las tenemos. Lo que necesitamos son medios. De nada sirve que una ley penalice algo, si lo hace con una enorme dilación. Más que reformar un delito, habría que dotar de más medios humanos y materiales a la justicia.

P. ¿Cree que el plan del Gobier-

no aportará agilidad en la defensa del derecho al honor?

R. Los plazos actuales del derecho a la rectificación son cortísimos, tan sólo días. Es uno de los más ágiles. Lo mismo ocurre con el derecho al honor por via civil. Se necesita dotar a los juzgados de medios. no de cambios legislativos.

P. ¿Qué responsabilidad cabe exigir a las redes sociales

por los contenidos que difunden?

R. Este es un tema ya superado. Tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional lo han declarado en varias ocasiones. Si las redes sociales son conocedoras de que el contenido es ilicito, responderán civilmente por los daños que se cau-

sen. Esto se detaila en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información al hablar de los prestadores de servicios.

P. ¿Habría que acabar con el anonimato en las redes?

R. En mi opinión, tenemos que proteger el uso de pseudônimos, pero también garantizar que aquel que cometa un ilícito o vulnere un derecho pueda ser juzgado. Hay fórmulas para ello, como la que se recoge en la Carta de Derechos Digitales.

P. ¿Es posible ponerle puertas al campo en el plano práctico sin afectar a la libertad de expresión?

R. Yo siempre le pongoamis alumnos el ejemplo de Lord McAlpine. un asesor de Thatcher que fue acusado falsamente de pederastia y demandó a la BBC y a todos los que compartieron el contenido difamatorio. Hay herramientas para hacer compatible la libertad de expresión con los dere-

chos de la personalidad.

**EUROPA PRESS** 

P. ¿A qué nos obliga la UE?

R. Sobre todo, a garantizar la pluralidad y la independencia de los medios. Esta reforma va por el camino opuesto.

#### GENERALITAT DEL PSC

# ERC amenaza a Illa con bloquear su Presupuesto si retrasa el concierto

«Si no avanza la financiación, tampoco avanzarán sus cuentas», advierte al PSC

VICTOR MONDELO BARCELONA El recto y funcionarial Govern de Salvador fila se ha fijado como objetivo «prioritario» tener aprobados sus primeros Presupuestos el 1 de enero de 2025, como mandan unos cánones que el procés dinamitó. No en vano. Cataluña funcionó sin unas cuentas públicas actualizadas entre 2017 y 2020, y el ya ex president Pere Aragonès tuvo que avanzar las elecciones autonómicas al ser incapaz de aprobar su último proyecto presupuestario, lo que lo condujo a la pérdida de la Generalitat y permitió

Esta circunstancia llevó a la portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, a verbalizar el pasado lunes que su Govern pondría la negociación presupuestaria por delante de las conversaciones para empezar a impulsar la «financiación singular» acordada entre los socialistas y ERC a cambio de los votos republicanos para investir al actual presidente de la Generalitat.

a los socialistas relevarlo.

Inmediatamente, los republicanos trasladaron su malestar al PSC. como ya lo hicieran con el Gobierno cuando la vicepresidenta María Jesús Montero nego a finales de agosto que Cataluña fuera a disponer de un «concierto econômico». por mucho que ERC asegurara que había arrancado a Pedro Sánchez un modelo de financiación propio fuera del régimen común.

«Si no hay avances con el concierto, tampoco habrá avances con los Presupuestos de Illa», confirma a EL MUNDO un miembro de la dirección de los republicanos para advertir a los socialistas de que su tentación de postergar el impulso de la Agencia Tributaria Catalana para dotarla de la capacidad de recaudar el impuesto de la renta a partir de 2026, como dicta el pacto de investidura, puede frustrar la obsesión de Illa de tener sus cuentas aprobadas en tiempo y forma, como viene pregonando con insistencia el presidente de la Generalitat y sus principales consejeros.

ERC decidió iniciar la legislatura fuera del Ejecutivo -nadie se atreve a asegurar que no acabará integrándose en él- precisamente para poder condicionar su acción de Gobierno y garantizarse, así, el cumplimiento del pacto de investidura.

De la aplicación final de lo acordado depende, en buena medida, el futuro de la formación republicana, actualmente sumida en una profunda crisis reputacional y de liderazgo, tras airearse un sinfin de detailes relacionados con los denigrantes carteles de los hermanos Maragall y la estructura paralela que gestionaba ésta y otras controvertidas campañas comunicativas.

A la espera de empezar a sub-



El Rey Felipe VI recibe en audiencia, ayer, al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. EUROPA PRESS



Salvador Illa con las ministras Maria Jesús Montero y Margarita Robles, ayer, en Madrid. JAVIER BARBANCHO

#### DEMOSTRACIÓN DE FUERZA SOCIALISTA EN EL ACTO POR LA DIADA EN MADRID

Aver en la madrileña calle Alcalá sonó el himno catalán, Els Segadors'. En su camino por devolver la «normalidad institucional» a Cataluña, Salvador

Ilia encabezó un acto en la capital para conmemorar la Diada y evidenciar, una vez más, su intención de que la región retome los lazos con el Gobierno central.

El 'president' estuvo arropado por gran parte de la plana mayor socialista, encabezada por la vicepresidenta María Jesús Montero -en el foco de las críticas por el papel que tendrá en la ejecución de la «financiación singular» catalana- y otros cinco ministros. «Cataluña se

gobierna más allá del Palau», sentenció Illa en el que era su primer acto en Madrid como 'president'. Defendió su intención de llegar a acuerdos por «el bien común y el interés general» y se mostró convencido de que su Gobierno contribuirá a crear una España «más plural y rica». P. H. MATELLANO

sanar esta comprometida situación con la elección de una nueva cúpula en el congreso que celebrará el 30 de noviembre, ERC necesita poder ofrecer a su militancia y su menguante electorado pruebas de que el cupo catalán está en marcha y acabará concretándose en los plazos estipulados. Los republicanos asumieron un «desarrollo progresivo» del pacto fiscal a cambio de que el PSOE se comprometiera a privilegiar a Cataluña con un modelo similar al vasco, que permitiria a la región gestionar todos sus impuestos y transferir al Estado una cuota de solidaridad. Son pues conscientes de que la materialización de lo acordado no será rápida, más cuando es necesario ejecutar una reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que, hoy por hoy, no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante.

Junts ya ha avisado que pretende reformular el modelo diseñado por ERC y que sólo apoyará esta reforma legislativa și es Cataluña quien fija la cuota de solidaridad para compensar a las comunidades autónomas más infrafinanciadas. No aceptará que esa cifra nazca de una negociación entre el Estado y la Generalitat.

Sin embargo, la formación que lidera en funciones Marta Rovira y que aspira a volver a controlar Oriol Junqueras necesita al menos esce-

#### El socialista aspira a tener cuentas el 1 de enero de 2025

#### ERC se propone empezar a desgastar al Ejecutivo del PSC

nificar los primeros movimientos para cimentar el concierto catalán. Y así se lo ha exigido tanto al PSC como al PSOE. El mensaje ha sido recibido por los socialistas: la portavoz Paneque ya habła ahora de avanzar «en paralelo» con los Presupuestos y la nueva financiación.

El Govern socialista aprobó el martes el techo de gasto-primer paso para iniciar la tramitación de los Presupuestos- y ya ha citado a ERC y los comunes para empezar a discutir el contenido de las cuentas.

ERC puede frenar y demorar su aprobación, y está dispuesto a hacerlo, pero tumbarlas sería contraproducente para sus intereses. Los republicanos pretenden seguir impulsando ambiciosas políticas sociales desde la oposición, para poder jactarse de estar dirigiendo al Ejecutivo socialista, y eso requiere de recursos. Además, asfixiar al Gabinete de Illa demasiado pronto haría peligrar la implantación final del concierto económico, un logro que necesitan poder blandir para revertir su declive electoral en la próximas autonómicas ante el riesgo de que, de no lograrlo, Junts se convierta en la fuerza secesionista hegemónica.

#### FRACTURA EN EL CONGRESO

# **ESPAÑA**



# Pedro se hace un Pantoja

Pedro Sánchez accedió a su escaño forzando mucho la sonrisa, lo que en términos politológicos se conoce como hacerse un Pantoja. Tras la derrota en la votación de la víspera, Pedro necesitaba enseñar muchos dientes para impostar seguridad. Feijóo lo recibió con artillería pesada: «Ha pasado usted de tener problemas con la verdad a tenerlos con quienes la cuentan. No se veía una cosa así desde Franco. Casos de corrupción abiertos y una legislatura cerrada». El jefe del PP no tiene un problema con el mensaje, que de hecho ha ganado contundencia, sino con el reloj: alarga tanto el primer round que se queda sin tiempo en el segundo, lo que afea la diatriba. Pero su rival no atraviesa precisamente por su pico de forma. Desató la carcajada cuando declaró que el suyo era «el Gobierno del acuerdo y el dialogo» antes de ponerse a olfatear el pasado del líder de la oposición en la Xunta de Galicia, Incurrió en la cursilada de llamar templo de la palabra al Congreso, como si eso fuera a ablandar a Junts con vistas a la negociación presupuestaria. Y citó al Banco de España como fuente de autoridad para celebrar el cohete económico español, momento en

**ORGANIZA** 

**Expansión** 

que el escaño que ocupaba Escrivá hasta anteayer emitió un crujido sospechoso.

Pero más sospechoso resulta el número de veces que los elementos del banco azul recuerdan los tres años que les quedan teóricamente en el sillón. Alguien que sabe a ciencia cierta que agotará su legislatura -Ayuso o Moreno, por ejemplo- no se pasa el día despejando incógnitas sobre la duración de su legislatura. Y eso mismo fue lo que preguntó Ruflán a Pedro Sánchez, el Nino del Bunker en los ambientes taurinos: «El fantasma de PP, Vox y Junts recorre esta Cámara. Si usted pasa del Parlamento, o es un mentiroso o es un insensato». Una voz al fondo demostró reflejos y se adelantó: «Las dos, las dos!». El interpelado mendigó comprensión, invocó la normalización de Cataluña al precio de «decisiones muy difíciles de explicar». Tan difíciles que los votantes han liquidado el poder territorial de su partido, efectivamente. Mientras Pedro se ponía gemebundo ante don Gabriel, un diputado socialista de la cuarta fila sacó el móvil y se puso a tirarle fotos al gran jefe. Luego fue el primero en arrancarse à aplaudir. Si ese tipo no va en puesto de salida en las listas, yo mismo llevaré el caso de lesa sumisión ante la Corte Penal de La Haya. Pero en fin. esto es la bancada socialista española en 2024.

Cuca Gamarra aprovechó su turno para desmentir el bulo del presidente que quiere acabar con los bulos. Había presumido Sánchez de colocar a Teresa Ribera como primera vicepresidenta e spañola de la Comisión. Pero ese honor le corresponde a Loyola de Palacio, del PP, quien por lo demás integró un gabinete bastante menos conservador que este al que se suma, con alivio manifiesto y fervor de conversa, nuestra (ex)activista contra la energía nuclear.

El apuntalamiento parlamentario del

PATROCINAN

\*abertis



BORJA SANCHEZ-TRIGO / EFE

SIN PLAZO. El PSOE se aferra a que sus estatutos no marcan plazos para un expediente como el de Ábalos y no entra en su reclamación para recuperar la militancia en el partido.

tinglado ruinoso que es hoy el Gobierno recae mayormente sobre las espaldas ya muy combadas de Bolaños y Montero. El PIB de la elocuencia nacional no pudo contar este miércoles con la valiosa aportación de Yolanda Díaz, ausencia que aprovechó Errejón en un momento dado para irse a conspirar a la vista de todo el mundo con Mónica García y Bustinduy. Pero a cambio pudimos disfrutar de la máquina de caos fonético de Marichús Montero, a quien se le

cellnex

ha encomendado atacar a
Juanma Moreno cada vez que
hable, Pedro sabrá en previsión
de qué futuros destinos. Nos
maliciamos que el gran jefe ha
ordenado recuperar terreno en
Andalucía por lo civil o por el
Constitucional: el chiscón de
Cándido que borró los ERE. La
ministra de Hacienda sigue sin
explicar el cuponazo catalán
ni al PP ni al BNG- porque
aunque quisiera tampoco
sabría.

En cuanto a don Felix, en su porte de burócrata de provincias ya puja por desmelenarse el artista de variedades que lleva dentro, y no lo digo por el video con su estilista capilar. La técnica bolañil es el crescendo: empieza en un susurro, ironizando sobre el talante moderado de la oposición; se va enardeciendo en la defensa de su señor, o de la señora de su señor, interpretando al leal paladin que salva a la damisela Gómez de las fauces del dragón fascista; y termina con un «graciaaas» castizo, ahogado en la ovación de los suyos, a punto del bis de verbena. Ester

Muñoz debe ajustar el tono en sus duelos con él para no facilitarle el recurso sistemático a la reducción al absurdo: llevar a un extremo ridículo las criticas de la oposición para intentar desactivarlas.

Los dos diputados más letales para el Gobierno no aparecieron por la sesión de control. Papá **Ábalos** estaría escribiendo algún mail. Y doña **Miriam Nogueras** se encontraba a buen seguro limpiando de sangre el puñal. Hasta la próxima votación.

COLABORADOR ACADEMICO

**■ Deusto**Emprende

PREMIOS EXPANSIÓN

PRESENTACIÓN CANDIDATURAS

10 de sep. al 15 de oct.

premios startup. expansion.com

Premios Expansion Startup.

CaixaBank

# Feijóo pedirá ayuda a Meloni «para hacer presión» migratoria en la UE

Se reúne hoy en Roma con la primera ministra italiana y con el vicepresidente Tajani

#### JUANMA LAMET MADRID

Alberto Núñez Feijóo quiere tejer una alianza migratoria estratégica con los principales lideres de la derecha europea, e importar a España sus medidas. Primero visitó, la semana pasada, al primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis. Y este jueves se desplazará a Roma para mantener un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y con su ministro de Exteriores y vicepresidente, Antonio Tajani (que es del PP Europeo).

¿Qué busca el líder dei PP con este viaje? Quiere que Tajani y Meloni «se pongan al frente de la presión» ante la UE para que ayude a frenar la crisis migratoria de España. Y forzar que Sánchez exija un despliegue total de Frontex. «El Gobierno quiere que haya tensión con la inmigración y por eso no soluciona el problema», se quejan las fuentes del PP consultadas.

Precisamente ayer mismo, el vicepresidente europeo Margaritis Schinas prometió a España la posibilidad de recurrir de forma excepcional a los fondos Feder para política migratoria y un refuerzo de Frontex. Así lo anunció en una visita al presidente canario, Fernando Clavijo.

Para que haya un acuerdo falta que el Ejecutivo libere un máximo de 180 millones de euros y pacte la derivación autonómica de los menores migrantes llegados en cayucos a las islas. «Pero a Sánchez el problema se le ha vuelto en contra, porque los socialdemócratas han virado», con el británico Keir Starmer y el alemán Olaí Scholz «a la cabeza», añaden.

De hecho, la visita de Starmer fue el detonante para Feijoo: «Además, el CIS, al que en la cocina de voto no nos lo creemos, en los resultados de las preocupaciones de los españoles coloca la inmigración como primer problema, y eso significa que hay una ruptura entre la percepción del electorado del PSOE y la inacción de Pedro Sánchez».

Feijóo cree que Meloni es un ejemplo a seguir a la hora de frenar las llegadas irregulares y por eso se va a reunir con ella este jueves en la capital transalpina. En Génova destacan que Italia «ha reducido en un 60% la migración irregular».

Otras fuentes de la dirección de Génova apuntan que la clave de estos viajes a Grecia e Italia (y habrá al menos dos más) es «tomar la iniciativa» y, de paso, «mejorar la posición» de Feijóo en el exterior, después de unos meses «desaparecido internacionalmente» y muy centrado en los asuntos domésticos.

«Meloni está absolutamente normalizada en el contexto europeo», apunta un dirigente de Génova, que añade que «Sánchez ya llamó querida Giorgia"» a la presidenta de Fratelli d'Italia. En todo caso, los populares no quieren «caer en el marco de Vox» en inmigración, aunque hayan endurecido su discurso. Y alguno que otro en el PP cree que Meloni, de hecho, quiere fastidiar a Vox con esta reunión. «Las políticas de Meloni no son las de Vox, son las de la UE».

Feijóo tiene clara su postura sobre las medias migratorias de Italia. «A mí no me importa que me critiquen por decirlo, pero la señora Giorgia Meloni, en materia de inmigración, es mucho más sensata que el señor Sánchez». Así lo enfatizó en su última entrevista con EL MUNDO. Pero, ¿su modelo es el de la primera ministra italiana? «El que funciona, el modelo que funciona, el que mezcla legalidad y humanidad, que distingue entre migración regular e irregular, el del pacto europeo de migra-



Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. FABIO FRUSTACI/ EFE

ción, es plantear una politica, porque España no la tiene», dijo ayer en declaraciones a La Sexta.

italia ha generado polémica en el ámbito comunitario por su iniciativa de financiar en Albania centros desde los que deportar a los migrantes previamente rescatados en el mar. En paralelo, su otra gran estrategia ha sido firmar colaboraciones millonarias con países de la costa africana para que frenen las salidas.

Meloni ha ido ganando peso paulatinamente en el ruedo político europeo desde que llegase al poder. De hecho, el PP Europeo ha emprendido un camino paulatino para atraerla e intentar moderarla. O sea, para quitarle el prefijo «ultra» de la palabra «ultraderecha».

Precisamente, la división de la ultraderecha en el Parlamento Europeo va en favor de esa estrategia, toda vez que el húngaro Viktor Orban ha congregado en torno a su nuevo grupo a Vox, al partido de Matteo Salvini (socio doméstico y también vicepresidente de Meloni) y, sobre todo, a Le Pen. Pero Meloni ha preferido quedarse en el grupo de los Conservadores, el que capitaneó históricamente su admirada Thatcher.

En Génova no quieren que esta visita se vea como un blanqueo de un partido que se considera de ul-

Génova: «Las políticas de Meloni no son las de Vox, son las de la UE»

#### La UE permitirá a España usar los fondos Feder para inmigración

traderecha y recuerdan que el Gobierno italiano cuenta con un comisario y vicepresidente europeo, Raffaele Fitto, actual ministro de Asuntos Europeos de Meloni. «El Gobierno debe entender que este es un reto giobal que trasciende ideologías y atender el pian contra el descontrol migratorio del presidente Feijóo, que ha sido secundado por 14 comunidades autónomas», aseguran los populares.

Por último, el PP recuerda que Sánchez dijo, en abril de 2023, y «al lado de Meloni», que «la migración irregular es un problema europeo que exige una respuesta europea». Ambos constataron «sintonia».



#### Starmer de avanzadilla

En la misma semana, Sánchez viajó a China para, por su cuenta y riesgo y a espaldas de Europa, apaciguar la tensión comercial y pronunciarse en contra de los aranceles impuestos por Bruselas –por competencia desleal– al coche eléctrico chino; Draghi publicó un informe de enjundia sobre los desafios de Europa y sus flaquezas competitivas y el flamante premier Starmer proclamó la llegada del «invierno»; anunció decisiones «dificiles» e «impopulares» para rebajar el déficit. La

prensa socialdemócrata frunció el ceño con el laborista, cuyos asesores aconsejaron a los *spin doctors* de **Kamala Harris** que no se preocuparan tanto por el fin del mundo y lo hicieran más por el fin de mes: inflación, empleo y vivienda, Son los problemas europeos, junto con la inmigración.

Asimismo, en esos días, Países Bajos restringió su política de asilo y, en Alemania, fracasó una cumbre entre la cualición del Gobierno, la oposición y los länder sobre inmigración [ha de subrayarse que fracasó pero se celebró]. Además, el canciller Scholz -al que también vio Starmer para estrechar lazos con la Europa continental- impuso controles en las fronteras terrestres y aplicó lo que la formación de Le Pen reivindicó como el principio de «doble frontera». Orban felicitó a Scholz y, entretanto, Trump volvió a ser tiroteado. Nada parece estar en orden. Tanto es así, que el inquieto Starmer viajó de nuevo. Esta vez a Roma.

La prensa socialdemócrata silenció la controvertida visita: «Quiero entender cómo Meloni ha reducido la inmigración ilegal». El celebrado Starmer está cerca de ser considerado un disidente. Añadió que comparte con Meloni la «intención de acabar con este vil negocio» y reiteró que su Gabinete «hará frente a las bandas de tráfico humano que negocian» con vidas. Meloni y Starmer coinciden en señalar a las maísas.

Meloni muestra el camino [endurecimiento penal para traficantes de personas, inversión económica concreta -no
ayudas a fondo perdido- en origen,
impedir que las ONG se conviertan en
inadvertidos cómplices del tráfico humano y acuerdos con países puente, por
ejemplo, Albania, que tramita solicitudes
de asilo para Italia: Starmer ya se había
interesado por este protocolo en julio]. «El
maldito Starmer no para quieto», renegarán en la Oficina de Producción de Conte-

nidos Narrativos y Divisivos de Moncloa.

«Quién le manda elogiar a Meloni».

Venimos diciendo: el gran jefe Sánchez no quiere trato con Meloni pero tampoco se atreve contra ella, que pinta en Bruselas a pesar de los menosprecios recibidos.

Feijóo visita hoy al oráculo Meloni para hablar de inmigración. Justo cuando el CIS incorpora la preocupación a las propias del «fin de mes» de Starmer. Con el laborista de avanzadilla, Feijóo se desmelena: «No me importa que me critiquen por decirlo, pero la señora Meloni, en materia de inmigración, es mucho más sensata que el señor Sánchez», cuya posición se ha reducido, le faito recordar, a tratar de debilitar la coalición de Gobierno en Canarias, deteriorar la cohesión entre barones del PP y solicitar una inocua reforma de la Ley de Extranjería. El fenómeno Meloni trasciende el desafío de la inmigración, pero primero tendrá que darse cuenta Starmer.

**PUBLIRREPORTAJE** 

**CARTA ABIERTA** 

# Europa necesita certezas en la regulación de la IA

#### Una regulación fragmentada implica que la UE corre el riesgo de quedarse atrás en la era de la IA.

Somos un grupo de empresas, investigadores e instituciones que trabaja al servicio de millones de europeos. Queremos ver a Europa triunfar y prosperar, también en el campo de la tecnologia y la investigación en IA de vanguardia. Pero la realidad es que Europa ha perdido competitividad y capacidad de innovación con respecto a otras regiones y, actualmente, corre el riesgo de quedarse aún más rezagada en la era de la IA debido a inconsistencias en la toma de decisiones legislativas.

En ausencia de unas reglas uniformes, la UE se quedará al margen de dos elementos fundamentales en el terreno de la IA. El primero es el desarrollo de modelos «abiertos» que se ofrecen sin coste para que todo el mundo los use, los modifique y construya sobre ellos, lo cual multiplica las ventajas y amplia las oportunidades sociales y económicas. Los modelos abiertos refuerzan la soberanía y el control al permitir a las empresas usar y mejorar los modelos donde quieran, lo cual elimina la necesidad de enviar sus datos a otro lugar El segundo son los modelos «multimodales», que funcionan con fluidez a través de texto, imágenes y voz y harán posible el próximo gran desarrollo de la IA. La diferencia entre los modelos de solo texto y los multimodales equivaldria a la diferencia entre tener un solo sentido y tener los cinco.

Los modelos abiertos avanzados —de texto o multimodales—pueden dar un gran impulso a la productividad, fomentar la investigación cientifica y aportar miles de milliones de euros a la economia europea. Las instituciones publicas y los investigación en medicina y preservar lenguas; mientras que, tanto las empresas consolidadas como las startups están accediendo a herramientas que jamás podnan construir o permitirse por sí solas. Sin ellos, el desarrollo de la IA se producirá en otros lugares y se privará a los europeos de los avances tecnológicos logrados en EE. UU., China y la India, por ejemplo. Existen estudios que estiman que la inteligencia artificial generativa podría aumentar el PIB mundial en un 10 % a lo largo de la próxima década<sup>3</sup>, un crecimiento que no debería negarse a los ciudadanos de la UE.

La capacidad de la UE para competir con el resto del mundo en el ambito de la IA y cosechar los beneficios de los modetos de código abierto se sustenta sobre un mercado único y unas normas armonizadas. Para que las empresas e instituciones inviertan decenas de miles de millones de euros en el desarrollo de la IA generativa para los ciudadanos europeos, precisan que esas normas sean claras, aplicadas de manera uniforme y, que permitan usar datos europeos. Pero, en los ultimos tiempos vemos cómo las decisiones regulatorias se han fragmentado y se han vuelto impredecibles, y las intervenciones de las autoridades europeas de protección de datos han creado una enorme incertidumbre en torno a los tipos de datos que pueden utilizarse para entrenar los modelos de IA. Esto significa que la próxima generación de modelos de código abierto de IA, así como los productos y servicios desarrollados a partir de ellos, no entenderán ni reflejarán el contexto, las culturas ni los idiomas de Europa.

Europa se enfrenta a una decisión crucial que tendrá un impacto que durará décadas. Puede decantarse por reafirmar el principio de armonización consagrado en marcos legislativos como el RGPD y ofrecer una interpretación actualizada de las disposiciones del RGPD que consiga mantener sus valores fundamentales, para que la innovación en IA se desarrolle aquí a la misma escala y velocidad que en otros lugares. O puede seguir rechazando el progreso, contradecir el principio del mercado único y observar cómo el resto del mundo desarrolla tecnologias a las que los ciudadanos europeos no tendrán acceso.

Esperamos que los legisladores y reguladores europeos vean todo lo que está en juego si no hay un cambio de rumbo. Europa no puede permitirse quedarse al margen de los innumerables beneficios de las tecnologías de lA abiertas que acelerarán el crecimiento económico e impulsarán avances en la investigación científica. Para ello, necesitamos decisiones armonizadas, coherentes, ágiles y claras bajo el paraguas de las normas de la UE que permitan que los datos europeos se usen en el entrenamiento de la IA en beneficio de los europeos. Es necesaria una acción firme que libere la creatividad, el ingenio y el emprendimiento y garantice la prosperidad, el crecimiento y el inderazgo tecnológico de Europa

#### Signed, Alexandre cabruit André Martine **Aurellusz Görski** Borge Eleholish Christian Klein Derried Eh Daniel J Boutel David Lacombied Discreveld GIN Founder & CEO, Carp-Founder and CEO of CEO, Nable VP of At Research. President & CEO, CEO of SAP SE Co-Founder & CEO, Président, Chief Technology Officer Pleaser Labe. Le ville rumerle Edgar Ribs Han Stoffels Has Methnood Egle Merkeylckrie Eugenio Yaldano Federico Marchetti, Francesco Milleri Georgi Gerganov Hosuk Lee Maklyama Secretary, Consumer Chairman and CEO, President Kornia Al-Foundar of YOUX Director ECIPE CEO, Byanca Co Founder & Board Choice Center Europe EsatorLusottica member, Binenc Ar John Elkann Marco Tronchetti Provere - Mark Zucherberg Matthieu Roulf Asier Laurey Corunzo Bertelli Macon Hulyra Morco Baroni HO ritraM CEO, Sales Tube Sp. 2 0.0. CEC & Co-founder, CMC, Prada Group CEO Pastra SE CEO Photoroom CEG. Exal Research Professor Executive vice chairman. Founder and I but Meta Adaptive Mt. **ICREA** Maurice Levy Maximo barra Milguel Ferrer Miguel López Minis (Jao Nicoló Cesa-Bianchi Niklas von Werhe Patrick Collison Michal Karowski Chairman Emeritus, CEO Engineering Ingli- CEO Digital Polandi CEO, thyssentrupp AG CEO, FULLY AL CS Professor, CTO, PULLY AV Publica Groups gneria informatica SPA. Association University of Miser, Bary Sebastan Semethoreski - Simones Cermauskau Patrick Parist Philippe Corrot Prof Dagmar Schuler Raif Gommers Stefano da Empoli Stefeno lucus Vincent Luciani Co-founder & CEO, CEO, audEERWIG Director, Quancight CEO and Co-founder, CEO, INFOBALT President, Institute for Senior Research Scientist, CEO, Artefact A) researcher Competitiveness (I-Com) Harverd University Vivien Bouzali Yann LeCuts Hartechet Macon-Coorney Josef Shvic CCCO. METLEN Energy Researcher, Czech Institute of Informatics, Robotics VP & Chief Al Sciencist, Chief Policy Strategist, and Metals Tony Blaz Institute & Cybernetics, Casch Technical University E ESTECH 📭 erig emcison 🕏 Graffer) sees titles 00 Meta Infobalt Nobla Photorpom Klame 9 kornia MINARL. 4 Britage Care sales lube Spottly busilex PHADA Group

Participe exigiendo certezas en la regulación de la IA en la UE: EUneedsAl.com/ES

# ESPAÑA ALERTA EN LA FRONTERA

#### IMPACTO DEMOSCÓPICO

#### EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN COMO UN PROBLEMA



# Por qué la inmigración puede, ahora sí, decidir las elecciones

Se coloca ya como principal problema para los españoles: se dobla el porcentaje en 2 meses

PALOMA H. MATELLANO GABRIELA GALARZA MADRID

La inmigración es ya el primer problema para los españoles. Lo espor encima del paro, la crisis económica, los problemas políticos, las de sigualdades e Incluso la vivienda. Así lo revelaba ayer el CIS, el mismo día en que el Rey Felipe VI y el vicepresidente de la Comisión Eu ropea. Margaritis Schinas, via jaban hasta las Islas Canarias para tratar con el presidente Ciavijo la crisis migratoria que azota al archipié

Hasta el 15 de septiembre han llegado a Canarias 26.758 migrantes

#### Al 13,7% la inmigración les afecta «personalmente»

lago desde hace meses. No son los unicos. La cuestión migratoria se ha colado tanto en el debate publico como en las agendas instituciona les y marca ya el rumbo de las si guientes elecciones. Así el lider popular, Alberto Nuñez Feijoo, tambien anunció que se reuniría hoy con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Roma para conocer de primera mano sus políticas en esta materia, pues a su juicio «es mucho más sensata que el señor Sánchez»

En el ultimo barómetro del vera

no, cuando Cananas ya alertaba de que sus centros de acogida estaban desbordados y aun se negociaba la reforma de la Ley de Extranjeria, los españoles situaban la inmigración en cuarto lugar entre los problemas del país -el 16,9% de los ciudadanos la incluia en su lista-. Ahora, dos me ses después y con la incesante llega da de cayucos despertando todas las alertas, el 30,4% de los españoles apunta a la inmigración como una cuestión alarmante para España. El doble que entonces.

No es el unico dato revelador. El CIS también señala que la inmigra ción afecta «personalmente» al 13,7% de los ciudadanos, frente al 8,8% que asi lo aseguraba en julio, o al 1,1% que así lo confirmaba en enero de 2022. El nivel de preocupación escala al mismo ritmo que lo hacen las ílega das irregulares a las costas españolas -segun los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta el 15 de septiembre de este año han alcanzado las islas 26.758 migrantes-y en un momento de máxima polarización en la que algunos partidos políticos como Vox. Se Acabó la Fiesta o Aliança Catalana hacen bandera de la lucha contra la inmigración.

\*Las cuestiones de inmigración pasan siempre por picos de atención, que terminan convirtiéndose en valles y estos valles duran más que los picos», explica un asesor político vinculado a uno de los principales partidos españoles. «Es cichico, siempre llegan a las puertas de una próxima crisis, principalmente para tapar las otras grandes misertas que tiene un país», senala, «pero esto ocurre tanto en España.

como en Francia o Estados Unidos, en cualquier país occidental con ciertos recursos. Aqui ha aumenta do porque entrar en territorio euro peo facilita la movilidad»

AsL en tres meses la inmigración ha pasado de ser la novena preocu pación de los ciudadanos en junio a es médita, ya ocupó el primer pues to en septiembre de 2006, durante lo que se conoció como «crisis de los cayucos», cuando alcanzaron el ar chipiélago canario 31.678 personas. En ese barómetro, el porcentaje se disparó hasta el 59.2%, pero también tas demas cuestiones como el paro tunmigración, el musmo que le cata pultaria electoralmente unos años después en algunos municipios de Madrid, Cataluña o Andalucia, donde antiguos electores de izquierdas o del PP viven en persona lo que la formación de Santiago Abascal suele calificar como problemas de «con vivencia» y de «inseguridad»

«Vox no crece en los barrios en los que vive un porcentaje alto de migrantes, porque alli esos migrantes no están dando problemas de convivencia. Vox crece en los barrios colindantes a esos, porque alli los vecinos se sienten amenazados y no quie ren que su barrio se convierta en eso». asegura la politologa Verónica Puma gal. «Cuanto más arriba esté la percepción de la inmigración como un problema, sea o no real, más voto se va a movilizar y hay que tener en cuenta que la percepción que se fra guan las personas sobre la inmigra ción no sólo está condicionada por la experiencia personal, sino por las campañas de bulos. Además, cuan do se habla de la migración como un problema, nadie piensa en los refugiados ucrantanos o venezolanos. sino en los deportables. Ahondar en eso provocará un conflicto social que, hoy en dia, no existe».

Además considera que «nada de lo que diga un partido va a influir en alguien que migra», pero si lo hace en buena parte del electorado como ha ocurrido entre otros con el parti do de Alvise, cuya estrategia electo ral se basó en parte en difundir men sajes contra los extranjeros.

«Al analizar sin sesgos las politicas migratorias de PP y PSOE, resulta que son las mismas. Y ahora hay un partido político institucionaliza do [Vox] que contamina la narrativa en materia migratoria y obliga al PP a tomar un posicionamiento distin



Un grupo de inmigrantes después de ser rescatados por Salvamento Marítimo en Puerteventura. C. SALAS : EFE.

ocupar ahora la primera posición. Mirando aun más atrás, hace un año la inmigración ocupaba el puesto ió entre los problemas del país y solo seis de cada 100 personas la situaba entre sus tres primeras preocupaciones. Ahora, esa proporción es de tres de cada 10. Sin embargo, la situación no inquietaba al 42% de los españoles, unos porcentajes mucho más eleva dos a los que registra actualmente el organismo que dirige Tezanos.

No fue hasta 2018 cuando esa per cepción experimentó otropico (15,6%), como diendo con la irrupción de Vox en la escena politica y su discurso anto. Y, en este momento Vox tiene que escenificar mucho más que antes su postura, porque ahora tiene competidores en posiciones más extremas, como Alvise. Ya no va de política de Estado, entra en el terreno del már licting político, pues lo necesita para diferenciarse de su competidor».



El vicepresidente de la Comision Europea, Margaritis Schinas (dcha.) y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ayer en Santa Cruz de Tenerije. EVI

# La Fiscalía se une al Gobierno y acusa a Canarias de «eludir su competencia»

Pide al Tribunal Superior suspender la aplicación del protocolo de acogida de menores

#### MANUEL MARRACO MAURID

el·lude el efectivo ejercicio de sus competencias de protección de menores, justificando su inactividad en una supuesta atención policial que, como es patente, carece del contenido propio de lo que la protección integral de un menor comporta». Es te es uno de los argumentos que la Fiscalia incluye en el recurso interpuesto ayer contra el protocolo de atención a menores extranjeros Este no acompañados recien aproba do por el Gobierno de Canarias.

El recurso ante la Sala de lo Con tencioso-Administrativo del Tribu nal Superior de Justicia de la comu nidad también pide que paralice de forma inmediata la aplicación del protocolo, única forma de «evitar la ausencia de atención inmediata» que supone

El recurso firmado por la fiscal su perior de Canarias, María Farnés Martinez, considera que el Ejecuti vo canario está vulnerando tanto el derecho a la igualdad de los menores como el derecho a su integridad moral. El primero, por ofrecer distinta protección a los menores interceptados en el mar o al desembarcar. El segundo, porque a estos les ofrece una supuesta protección inicial que resulta «una falacia».

«En la resolución que ahora se un pugna, invocándose reneradamen

te el interés superior del menor se encomienda al fistado, para aceptar la recepción por los servicios de protección de menores de la Comunidad [...] entregados por el Estado, el cumplimiento de requisitos previos [...] que, por contra, no se exige para menores extranjeros no acompaña dos que no procedan del mar, lo que determina una inevitable demora hasta la efectiva entrega de los menores a los servicios de protección de la Comunidad Autónoma». Y eso. añade, es «incompatible» con los derechos fundamentales a la igualdad e integridad moral de los menores arribados desde el mar

La Fiscalia se almea en el recur so con las enticas formuladas des de el Gobierno central al proto colo. El Consejo de Ministros ha reclamado al Consejo de Estado un informe que anticipa la presentación ante el Tribunal Constitució nal de un conflicto de competen cias, al entender que Canarias está dejando de ejercer las suyas, que incluyen la atención a los menores.

El Ministerio Publico lo suscriber «En lo concerniente a los procedentes del mar o en frontera, elude el efectivo ejercicio de sus competencias de protección de menores, justificando su mactividad en una supuesta atención policial que, como es patente, carece del contenido pro-

#### SAIZ EN EL CONGRESO

ACUERDO 'FAKE', La ministra de Inclusión. Seguridad Social y Migraciones, Elma Sarz, calificó ayer el pacto para hacer frente a la crisis migratoria entre el presidente de Canarias. Fernando Clavijo, y el lider del PP Alberto Nuñez Fendo, de acuerdo 'fake' e insté a Coalición Canana a pedir responsabilidades al Partido Popular por no haber apoyado la reforma de la ley de Extranjeria.

LA RESPL'ESTA. La diputada de CC, Cristina Valido, reprochó la inaccion del Gobierno ante el problema de Canarias y lamentó la celeridad que a cambio ha mostrado a la hora de recurrir el protocolo canario ante el TC. El PP coincidió en criticar la pasividad del Ejecutivo ante el «caos» migratorio que se vive en Canarias, Ceuta y Melilia.

pio de lo que la protección Integral de un menor comporta»

En opinión del Ministerio Publico, «constituye una falacia la su puesta atención protectora de los menores por agentes de las Fuer zas y Cuerpos de Segundad del Estado –o de los funcionarios del Estado, como indistintamente y de forma ambigua recoge el protoco lo—». El motivo es que «efectivamen te, si son atendidos los menores por aquellos, pero no con el todo el al cance que se precisa, su protección derivada de una patente situación de desamparo»

El recurso presentado ayer fue precedido el viernes por un decreto en el que se da instrucciones a los fiscales sobre como actuar ante el caso de que no se acoja a un menor como hasta ahora. A juicio de la fiscal su perior, podría estar cometiendose un delito de abandono de menores.

La impugnación y solicitud de sus pension fue recibida ayer con criticas a la Fiscalia por parte del presidente autonomico Fernando Clavigo. El dirigente de Coalición Canaria afirmó ayer que, igual que la Fiscalia es «muy exigente» con el Gobier no de Canarias, debería ser «igual de exigente» con el Estado y «no per mitir, como ha ocumdo durante meses, que esos menores sean entregados sin las debidas garantias».

#### Declaran nulo el contrato de mascarillas de Armengol a la 'trama Koldo'

#### EDUARDO COLOM PALMA

El máximo órgano público de consulta de la comunidad autónoma balear considera nula la contratación urgente de 3,7 millones de euros en mascarillas que el Govern que presidia Francina Armengol artículó en 2020 en favor de la empresa hoy invesligada por presunta corrupción en el marco del caso koldo

El Consell Consultiu ha emiti do un dictamen que fue avanza do ayer por este diario, y que concluye que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL carecía de la «solvencia técnica adecuada» y de capacitación para ser adjudicataria del suministro que le fue pagado a la postre con cargo a fondos europeos Una circunstancia que, al margen de las pesquisas de la Audiencia Nacional, motivó una investiga ción de la Fiscalia Europea.

El Consell Consultiu balear ac tua como un consejo de Estado re gional y está integrado por diez miembros, juristas en su mayo ria. De ellos, dos se han aparta do del criterio, emitiendo un vo to particular y considerando «im pecable» aquella contratación.

El informe final, sin embargo, avala la declaración de nulidad que decretó el actual gobierno balear que controla desde 2023 el PP y que heredó el expedien te del anterior Ejecutivo que en tre 2015 y 2023, presidió la socialista Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso.

Tras estallar el escandalo que investiga una presunta red comupta en torno a la venta de mas carilla a instituciones goberna das por el PSOE, el Govern del PP



Francina Armengol, ayer. EFE

revisó el contrato balear por mascarillas que no se llegaron a usar declaró su nuadad. Reclaman do en consecuencia la integridad del dinero pagado y no sólo una parte, como hizo el anterior Ejecutivo, Para declarar de oficio esa nutidad, el Govern actual necesitaba el aval del Consell Consul nu, que ahora le ha respaldado.

# **ESPAÑA**

### MARTÍNEZ-ALMEIDA

ALCALDE DE MADRID. Tras la sentencia del TSJ de Madrid sobre la eliminación de las Zonas de Bajas Emisiones, el regidor sale en defensa de su modelo de movilidad y hoy decidirán si recurren

# «Nuestras políticas han acabado con la continua boina de contaminación»

CARLOS GUISASOLA MADRID Pregunta. Han transcurrido 24 horas (en el momento de la entrevistal de la sentencia del TSJ de Madrid sobre las Zonas de Bajas Emisiones. ¿Como ha sido la digestión? Respuesta. Esta es una cuestión en la que debe primar el interés de los madnleños y, por tanto, nuestra prioridad es dar una solución lo antes posible a una sentencia que aprecia un detecto de forma en la tramita ción de la ordenanza. De una ordenanza que ha funcionado y que implementó un modelo que ha permi tido reducir la contaminación en un 33%. Madrid ya no es esa ciudad que se caracterizaba por tener continuamente una boina, Nuestras politicas han acabado con ella. Ha de saparecido de la cabeza de los madrileños y ese es el resultado de unas politicas de movilidad que, además, permiten que Madrid sea la locomo tora económica de España.

P. Tienen hasta el 23 de octubre pa ra presentar el recurso de casación. ¿Tienen ya claros los planes?

R. El recurso de casación siempre es la última instancia ante el Tribunal. Supremo y siempre hay que ser es pecialmente cuidadoso para va lorar o no la interposición. He pedido a los servicios jurídicos cele ridad para que nos den el criterio técnico acerca de si recurrir o no estasentencia, para concluir con la incertidumbre que ha generado. Espero que en la Junta de Gobierno (hoy) se nos de traslado del criterio de los servicios jurídicos y, por tanto, podamos adoptar ya la decisión. En cualquier caso, siempre basada en un criterio técnico y político

P. Si el recurso de casación fuera desfavorable, se ha habilado de un plan B que pasaría por renovar la actual ordenanza de movilidad. ¿Es así?

R. Tenemos que actuar con rapidez y con eficacia. Madrid no se puede quedar sin un marco normativo en relación con la movilidad y, además, un marco que ha sido de referencia que ha permitido bajar la contaminacion en un 33%, que permite que el transporte publico esté en limites históricos, que ha propiciado una renovación del parque automovi listico de la ciudad de Madrid y que, por tanto, tenemos que movernos en la misma línea. Estamos ya trabajando, tanto si la sentencia alcanza firmeza como si no, para generar un modelo que subsane la apreciación que ha hecho la sentencia y que permita continuar con el modelo que tenemos propio de sosterabilidad ambiental y econômica. P. ¿Variana mucho la ruta del Ayun



«No cambiaremos de modelo; las Zonas de Bajas Emisiones siguen»

«Nuestra política medioambiental está al margen de la izquierda y Vox»

«Javier Ortega se ha convertido en un 'meme' de la política»

tamiento si alcanza o no firmeza o tienen claro el objetivo?

R. El objetivo lo tenemos claro. Queremos continuar con un modelo que permite que la contaminación se haya reducido un tercio y que, sin embargo, la actividad económica no se haya resentido en ninguna de las Zonas de Bajas Emisiones. Nuestro modelo no es m el de no hacer nada de Vox ni el de la histeria climàtica que tiene la izquierda, y que vale todo en aras de la sostenibilidad ambiental, incluso sacrificar el progreso. Hemos generado una política de éxito P. ¿Los pilares de Madrid 360 se van

a mantener en cualquier caso?

R. Así va à ser. No vamos a cambiar nuestro modelo y las Zonas de Balias Emisiones se mantendran.

P. ¿Cree que la normativa europea va a pesar más que esos defectos de forma que dice la sentencia?

R. Lo que vamos a bacet es a acomodat la normativa a las exigencias de la sentencia. Tenemos que trabajar en una memoria economico-financiera que acompañe a la orde nanza, que sea lo suficientemente precisa en los términos que dice la sentencia para que no haya ningun otro problema de carácter legal.

P.Ortega Smith colgo un video brin dando con los compañeros por la resolución y aseguró que podria pedir la aplicación inmediata de la suspensión. ¿Qué opina de ambas cosas? R. Javier Ortega... Pues mire, qué quiere que le diga. He visto el video donde parece que hace el brindis de los tercios y creo que los tercios espanoles merecen más respeto.

«El parking del Bernabéu mejora la movilidad y lo vemos legal»

«Las obras han de ser compatibles con los 14 millones de viajes diarios»

«Pedro Sánchez es como los Kirchner, degrada la democracia»

Hacer un brindis por ellos hablando de un tema de tráfico en Madrid en el siglo XXI... Javier Ortega ya se ha convertido en un meme de la política, con lo cual es complicado poder tomarle en serio

P. Movámonos hasta el entorno del Bernabeu. La justicia también echo el freno al parking que planeado alti ¿Qué perspectiva nene al respecto? R. Recurrimos esa sentencia y estamos esperando la resolución del recurso por parte de la Audiencia Provincial. Pero creo que los parkings del
Bernabeu mejoran la movilidad de
la zona, mejoran la capacidad también de aparcar que tienen los vecinos. Tiene plazas para residentes y
es una petición que se nos ha hecho
por parte de muchos vecinos de la
zona del Bernabeu. Obviamente lan
zamos este proyecto tanto porque
creemos que es legal, como porque

mejora la movilidad de toda la zona.

P.Y hablando del Ber nabeu y el paréntesis de seis meses para celebrar conciertos, ¿ve posible lograr esa insononza ción exigida?

R. No soy técruco, por tanto no puedo juz garlo. Lo que sí creo es que desde la poli tica y desde el Real Madrid hemos trata do de dar solución a los problemas que se han planteado para los vecinos. Tratando de que se cumpla ese limite de decibehos. Fue a instancias del Ayuntamiento que los conciertos acabarán a las 23:00 horas o la limitación de 20 conciertos al año. Constatado des pués de los ultimos conciertos que no se habian cumplido, el Real Madrid ha to mado esta decisión que nosotros com ралітоз.

P El soterramiento de la A-5 está a punto de arrancar y con él, los grandes pro-

yectos de la legislatura. ¿Le genera algo de nerviosismo?

R. Son obras profundamente be neficiosas para la ciudad, pero que van a afectar a la movilidad. Lo que me preocupa es garantizar condicio nes de movilidad que, pese a las afecciones, puede haber desplazamientos en condiciones de normalidad. Es una cuestión compleja que afrontamos desde el Ayuntamiento, pero vamos por el buen camino. Tenemos que hacer compatibles estas obras con los 14 millones de desplazamientos dianos en Madrid.

P. Cambiemos de tercio, Feijoo dijo sobre el plan para los medios de comunicación de Pedro Sánchez: «No se veia algo así desde Franco».

R. A mi lo que me parece es que los Kirchner españoles se están defen diendo como los kirchner en Argen tina lo hicieron en su momento. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es una forma de kirchnerismo. Por tanto, están degradando la democracia española en defensa propia, como ha pasado en Argentina durante demasiados años.

P. Una facil para acabar ¿Tiene claro ya si se presentará en 2027?

R. Partido a partido.

# Compromiso de Perelló sobre un nuevo modelo de elección del CGPJ

La presidenta del Supremo asegura a Reynders que el informe estará en plazo

ÁNGELA MARTIALAY MADRID

Optimismo europeo ante el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La presidenta del Imbunal Su premo y del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, recibió ayer al comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, y se comprometió a cumplir los plazos fijados para la elaboración de un informe sobre el sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial, informan fuentes jundicas.

Durante el encuentro, los representantes del CGPJ –Perelló y los vocales Bernardo Fernández y Alejandro Abascal— anunciaron al comisa rio europeo su intención de poner en marcha de inmediato los trabajos para elaborar el informe sobre el siste ma de nombramiento de los vocales de procedencia judicial en los plazos fijados por la ley. Dicho estudio fue fruto del acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo el pasado mes de junio

La disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, establece que el CGPJ elaborará, en el plazo de seis meses, «un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados aproba da por una mayona de tres quintos de sus vocales, conforme a lo dispues to en el artículo 122 de la Constituctón, que garantice su independen cta y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se de termine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Euro pea, en la que se establezca un CGPJ acorde con los mejores estandares europeos». Además, es propuesta de be ser trasladada al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado para que, basandose en ella, se ela bore y someta a la consideración de las Cortes Generales «un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los voca les judiciales para su debate, y en su caso, traminación y aprobación».

Se da la circunstancia de que el reloj corre en contra del CGPJ debi do a que el plazo de los seis meses comenzó el dia que se constituyó el nuevo órgano de gobierno de los jueces, siendo el limite para redactar la propuesta sobre el nuevo mo delo el próximo 6 de febrero.

Por otro lado. Perello manifestó a Reynders que la cobertura del cente nas de vacantes - entre cargos guber nativos y plazas de magistrado/a del Tribunal Supremo- que existen ac tualmente se llevará a cabo con ple na transparencia e independencia y atendiendo estrictamente a los prin cipios de merito y capacidad.

Por su parte, en rueda de prensa posterior a este encuentro, el comi sario Reynders ha puntualizado que «no es una obligación» sino «una re comendación» reformar el sistema de elección de los vocales y ha con fiado en que el CGPJ presente «distintas opciones». Además, el comi sario ha indicado que el «estándar» europeo es que una «mayoria de miembros del Consejo» sean elegidos por los propios jueces. «Ve remos hasta donde podemos llegar».



La presidenta del TS y CGPI, isabel Perelló, con el comisario Reynders, e 12



El presidente de PP Alberto Nuñez Feijóo, con el comisario. TARER PP



El ministro Félix Bolaños junto al comisario de Justicia europeo. EM

apuntó. En cualquier caso, el man datario europeo se ha mostrado «muy sausfecho» con el acuerdo pa ra renovar el CGPJ y ha señalado que no solo hay un nuevo órgano de gobierno de los jueces sino tam bién «una presidenta independien te», en referencia a Perelló.

Junto a la magistrada, Reynders se reunió aver con el lider del Parti do Popular, Alberto Nunez Feijoo, y el ministro de Justicia, Félix Bola ños. Este último volvió a agradecer le el trabajo de la Comisión Eu topea como mediadora en el dialogo estructurado para poner fin a la crisis constitucional del CGPJ «La presión de la Comisión, que exigio una renovación inmediata del Consejo, fue fundamental para vencer el bloqueo de un lustro por parte del Partido Popular», sostienen fuentes gubernamentales.

Además, el ministro le presentó al comisano el nuevo Plan de Acción por la Democracia aprobado ayer por el Gobierno. «La iniciativa ha sido acogida de forma muy positiva por el comisano Reynders, que ha resaltado

Reynders: el CGPJ cuenta con una presidenta «independiente»

El comisario dice que el cambio de sistema es una «recomendación»

la importancia de proteger las democracias europeas de los bulos y la desinformación», indican fuentes del fijecutivo. Por su parte, el propio Reyndets señaló que el citado plan va en la «dirección correcta», si bien ha aciarado que aún es «demasiado pronto» para fijar una postura definitiva.

Por otro lado, fuentes del PP informan de que Feijóo también agrade ció al comisario su papel de super visión para conseguir un acuerdo que «mejora la independencia de la Justicia en España, restando el control político que queria imponer el PSOE en el CGPJ y habilitando que en la futura elección de los vocales los jueces elijan a los jueces».





# **ESPAÑA**



#### LUZ VERDE A LA LEY ELA, TRES AÑOS DESPUÉS

Todos los partidos politicos con representación en el Congreso ratificaton ayer el acuerdo alcanzado para tramitar la nueva proposición de ley para «mejorar la calidad de vida» de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), tras casi tres años de espera. En el acto de la firma participaron diputados de PP, PSOE, Vox, Sumar ERC, Junta, PNV. Bildu. Podemos. UPN. Coalición Canaria y et BNG, además de representantes de las principales organizaciones de pacientes de ELA, que se reunieron con la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, PUTO BEE

# Mazón: rebajas fiscales para reactivar la legislatura

El presidente valenciano arranca el curso en las Cortes sin el apoyo de Vox, al que advierte: «No podemos volver atrás»

NOA DE LA TORRE VALENCIA Las rebajas fiscales suelen ser un buen argumento para encarat el discurso del Debate de Politica Gene ral, el más importante del año en las Cortes Valencianas. Lo hizo en el ultimo de 2022 Ximo Puig para mar car perfil frente a Moncloa, y lo hizo aver Carlos Mazón, en pleno deba te sobre la reforma de la financiación autonomica que el PSOE quiere vin cular a la corresponsabilidad fiscal. En el caso del presidente de la Generalitat, además, para tratar de amatrat el voto de quien fue su socio hasta julio y que ahora le reprocha que «no va por el buen camino».

La ruptura del pacto con Vox pro vocó que el presidente de la Gene ralitat se presentase por primera vez en el Debate de Política General sin el respaldo de una mayoria parla mentaria, lo que deja en el aire has talos presupuestos de 2025. Aun asi, en un mensaje dirigido a Vox—aun que sin nombrarlo—, Mazón advir tió: «No podemos volver atras». Eso sí, no hizo ni una sola referencia a la reciente crists de gobierno durante sus tres horas de discurso.

Hasta el punto de que la primera reacción de Vox al discurso de Ma zon fue de frialdad y de increduli dad: «Nos ha sorprendido de forma



Carlos Mazón saludo a José Maria Llanos (Vox). BIEL ALIÑO - EFI:

negativa que no haya nombrado ni una sola vez a Vox», dijo su portavoz en las Cortes. José Maria Lla nos. En todo caso, durante su inter vención, Llanos dejó claro que «Vox no va a hacerle el juego a la izquier da», dejando un resquicio al enten dimiento con el PP

Frente à las criticas de la izquier da a su Gobierno «fracasado». Ma zon quiso despejar cualquier duda sobre un posible adelanto electoral: «Se han puesto las bases para hacer mucho en los tres años que quedan

de legislatura». Y, de hecho, realizó hasta 30 anuncios: desde nuevas de ducciones fiscales por hijos a boni ficaciones para las grandes inversiones empresariales o el blindaje de la educación gratuita de o a 3 años.

Pero Mazón, que caldicó de «injusta» la deuda valenciana, no dejó pa sar tampoco la oportunidad de car gar contra el Gobierno de Pedro San chez, advirtiendo de que la situación financiera de la Comunidad Valenciana puede agravarse «si culmina el golpe de estado fiscal» en Cataluna.

## López Miras hace un 'guiño' a Vox en Murcia

Con la vista en los presupuestos, da el voto a su comisionada de Transparencia

#### INMA LIDÓN

La advertencia del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, de que será la dirección de Vox la que decida si apoyan los presupues tos en las autonomias donde for maron gobierno con el Partido Popular no ha amedrentado a Fernando López Miras. El presiden te murciano, en visperas de la ela boración y presentación de las cuentas autonómicas, ha tenido un gesto de acercamiento con quienes fueron sus socios. Se trata del primer apoyo de los populares al partido de Abascal desde que tomaron la decisión en julio de rom per los pactos de Gobierno

El PP, con sus 21 escaños en la Asamblea Regional, ha respalda do la elección de Natalia Sanchez Lopez como primera comisiona da de Transparencia de la Región. Su nombramiento llega a propuesta de Vox, que ya lo puso sobre la mesa tras las crists de gobierno pe ro acabó retirándolo ante la falta de acuerdo. Ahora, sin que havan aparecido candidaturas rivales, ni del PP ni de la oposición, ha conseguido salir adelante con los nueve votos de los diputados del parndo de Abascal y los 21 que lidera López Miras, con lo que consigue los dos tercios de la Camara nece sarios para ser nombrada.

Para los populares se trata de un guiño para destensar las relacio nes con el único socio que pue den encontrar. Desde las eleccio nes de 2023, el tira y afioja entre el PP murciano y Vox ha sido constante, desde las negociaciones para la formación de Gobierno has talas diferentes posturas en cues tiones como la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor.

La oposición, PSOE y Podemos, no propusieron candidato y opta ron por la abstención de esta figura que sustituye del Consejo de Transparencia. Esta decisión fue adoptada en abril de 2024 y esta ba previsto que llegara acompanada de la Ley del Defensor del Pueblo, cargo que ostentaría la misma persona elegida al frente del Comisionado de Transparencia.

No sólo el cargo sino también el perfil de la candidata fue cuestionado. Abogada, fue asesora ju ridica de la Vicepresidencia que ocupó el lider de Vox, José Ángel Antelo. Ante estas criticas de la oposición, el PP, que mantuvo su voto en secreto hasta el inicio de la sesión, ha defendido en publico su elección de una profesional con «independencia política» y «aje na» al Gobierno Regional.

### CRONICA

# «Ella me invitó a un chupito y me dijo: 'Vámonos a mi hotel'»

#### SEGÚN EL DENUNCIADO, LA SUPUESTA VIOLADA DE TECNOCASA SE DROGÓ Y TUVO SEXO DE MANERA CONSCIENTE

La declaración policial de G., el ex Míster España denunciado por presuntamente drogar y violar a E., una compañera de otra franquicia de la inmobiliana, coincide con la decena de testigos que asegura que la mujer presumió repetidamente de haber tenido sexo con él y que denunció tras ser despedida



«Alas 1.00 horas de aquel dia me abor da una chica rubia a la que conocia de vista, porque trabaja en otra ofici na de Tecnocasa. Me coge para bailar y empieza un flirteo entre nosotros, aunque más por parte de ella...»

Ella, E., contó luego a la Policía y al nuez que lo ultimo que recuerda de aquella noche es que estaba toman do un ron cola, su unica copa, en el pub Rose de Santander, en una con vención de 4.000 trabajadores de franquicias de Tecnocasa, y que al día si guiente, 16 de junio pasado, desper tó, en su habitación de hotel, con dolor vaginal y dando positivo en cocar na y benzodiacepinas. «Aunque yo nunca consumo drogas», mantuvo.

El, ganador tiempo atrás del con curso Mister España, el compañero denunciado por violarla mediante su misión quimica, ofreció a la Policia un relato mucho más preciso de aquella. noche. Una narración en la que E. es quien impuisa el sexo entre ambos en su hotel, alardea de que consume drogas con libertad -aunque luego lo niega a las autoridades- y donde es consciente. Así la vieron también una decena de testigos que también han declarado ante la Policia, como informo ELMUNDO este miercoles. Horas después, la denunciante emitto un comunicado donde se limita a acusar a esos testigos de intentar «danar» su imagen y hace publico su nombre.

Siempre segun G., tras el encuen tro en el bar, la chica «me lleva a la barra a tomar un chupito de fresa, creo recordar que pagando con su tar ieta». «Después de darnos unos be sos, me dice que alli hay demasiados compañeros: "Vamonos a mi hotel que además está aqui enfrente"».

Ambos salen del bar -como fueron vistos por vanos compañeros, que así io han declarado ante el juez- en dirección al hotel NH, «De camino ella me ofrece un váper con manhuana. Me dice: Te he visto fumar váper, prue

ba el mio, que está mejor, pero lo re chazo porque yo fumo sin nicotina, no fumo tabaco». ¿Está consciente ella cuando caminan hacia el hotel? Segun el y los testigos que les ven sa lir del bar, totalmente: «Durante el tra yecto fuimos tonteando, algun pico, algun toquecito, lo normal»

Al intentar abrir la puerta la tane ta no funciona -lo que concuerda con la declaración de una de las trabaja doras del local, que dice que E. pidio varios cambios porque se le desmag nettzaba--. Al entrar, G., afirma, ve dos ceniceros lienos, con algunas colillas de porros, «Le digo: Vaya, cuánto fumas'. Y ella me contesta: 'Igual me he fumado seis o siete', y que por suerte le ha tocado una habitación interior y no la ve nadie» -lo que casa con los testigos y whatsapps que afirman que la mujer se pasó el fin de semana presumiendo de su consumo de drogas, incluso gritando si alguien tenia «co caina» la noche siguiente-.

A continuación G., a segura, se me te en la ducha y alb le sigue la presunta violada. «con el vestido y todo, se moja y se lo quita», «Intercambiamos relaciones de todo tipo», cuenta. El sa le a por un preservativo y «lo intentamos de nuevo, pero no hay manera y ella me dice: Quitate esa puta mierda. y vamos a la cama's. Al echarse en la cama él se queda dormido. A las 8.15. prosigue el denunciado, ambos des piertan y G. le dice que quiere it a desayunar con sus compañeros. Ella responde «automáticamente» instando le a tener sexo -«se menó bajo la sábana y me hizo una felación»-, tras lo cual hay un corto consentido-«ella grita de placer»... Después «se queda despierta en la cama» y le digo: Date una ducha fria, que te sentará bien »

Cuando él camina hacia la ducha. ella le dice, cuenta a la Policia G.: «Por cierto, me encanta tu 'tatu' de la palmera Free Mand de tu brazo derecho... Pero yo de duchas nada, me voy a fumar un peta» «E. declara hiego a la

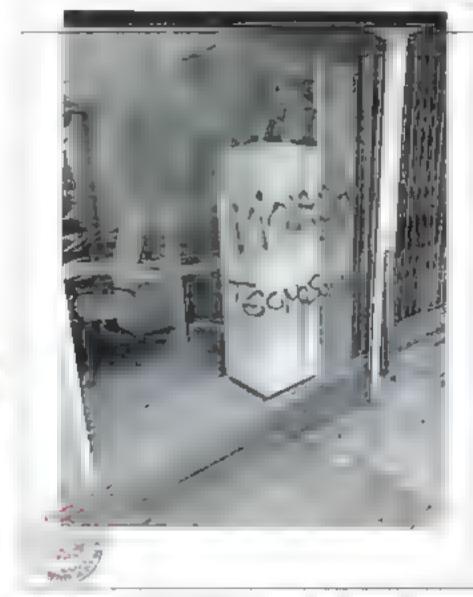

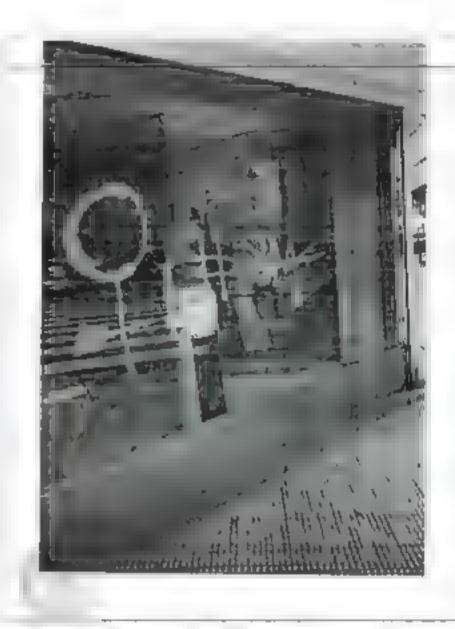

Pintadas en la franquicia en la que trabajaba el supuesto violador, en Zaragoza, en el informe policial

l'olicia que dias despues, cuando le vienen «flashes» de su violador, cree que este tiene un tatuaje en el pecho-G., asegura, le dice a la chica que ponga su vestido mojado «donde las toa llas» -- v ella me dice. Parece la habi tacion un balneano - vicuando el se viste le pregunta a ella «sobre su ofi cina, porque tenia un jefe del que se podia aprender mucho». E. contesta, segun la versión de él: «¿Aprender? Qué va, esa oficina tengo que quedar mela yo, que como soy una zorra na zi si que funcionará, los que hay no valen una mierda» -lo mismo han de clarado haber escuchado varios tes tigos-. G. piensa: «'Madre mia, menu

da zumbada', y antes de irme le digo Te veo por la convención', y ella con testa: Qué pereza la puta convención, me voy a poner hasta amba ».

Esa tarde, continua su relato, «com pañeros me preguntan que donde pa se la noche, que ella habia contado en el desayuno que nos habiamos acostado y no se habiaha de otra co sa». El lunes, 17 de junio, una compañera de su oficina le comenta lo que E. contó a decenas de personas en la convencion: «Me he foliado al Mister España y la tiene pequeña. Qué de cepción» Lo mismo declaran otros io testigos. Tras ser despedida ese mismo dia, y supuestamente amenazar

en su franquicia con «harla», la mujer denuncia el miércules 19.

En su declaración ante la Policía el 10 de julio, sin embargo, no lo identifica aun. «Recuerda que esa persona le tiró ala cama, que se defendió dándo le una patada en la cadera, segui damente él le dio un puñetazo en la pierna derecha. A continuación le su jeta por ambas muñecas con sus ma nos inmovilizándola contra la cama o dándole una bofetada y ya no recor dando nada más». Pero ese mismo dia to, narra en otra declaración, el 15 de julio, se cruza por la calle, en Zara goza, con el supuesto violador. En tonces le pone cara y nombre.



### **OTRAS VOCES**

SI DE las 31 medidas para regenerar la democracia 16 afectan directa o indirectamente al ejercicio del periodismo, demos por bueno cómo se justificaba, en su preámbulo, la Ley de Prensa de 1938. Alli se argumentaba la urgente necesidad de regular algo tan importante para la marcha de los pueblos como eran los periódicos: «La Prensa es un órgano decisivo en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la creación de conciencia colectiva». Ramón Serrano Suñer, cuñadisimo y dicen que el listo de la familia, fue el que estableció las prioridades para apuntalar el nuevo regimen y una de ellas fue esta ley, promutgada en piena Guerra Civil y cuando aun les quedaban muchas batallas por ganar. No piensen mal, como hizo ayer Feijoo con sus alusiones al franquismo. El reconocimiento del poder de la prensa es el unico paralelismo que se puede establecer entre una ley promulgada en una dictadura para tener el control absoluto de los medios y el anuncio de una bateria de medidas para regularlos en una demociacia. La tentación de comparar parte de que quizás las únicas normas que debe adoptar un régimen democrático sobre la Prensa-



POR OTRA PARTE RAFAEL MOYANO

### Protegerla, sí, nunca controlarla

han de ser para protegerla, nunca para controlarla

La ley del 38
consideraba que los
periódicos debian
convertirse en «un
soldado más» en una
España en guerra. En
ella se establece que
la Prensa no puede
responder a intereses
particulares, nada de
negocios comerciales con una misión
informativa, es un

servicio publico que en ocasiones desempeñan empresas privadas. Por lo tanto, el Estado interviene directamente en su organización y gestión y, sobre todo, en la ideología: pone y quita directores. En teoria fue una ley provisional en medio de la contienda. La transitoriedad se alargó casa 30 años, hasta que otra ley, la de Fraga, simplemente la pulió, pero mantuvo las grandes limitaciones a la libertad de prensa.

Hoy, los medios, de otra manera, siguen creando conciencia colectiva. Sánchez les ha dado gran protagonismo en suprofunda reflexion sobre los males que acechan a nuestra. democracia, pero nos ha vuelto a vender humo. Afortunada mente, porque cuando una democracia logra controlar a los medios de comunicación deja de serlo. Si el reglamento europeo que España tiene ahora que adaptar exige una mayor. transparencia de los medios es para proteger a la profesión. periodistica, y por tanto a la sociedad, de la desinformación. Sí, efectivamente, hay que blindat el secreto profesional, una asignatura pendiente de la Constitución que está congelada en el Congreso. Lo mismo que la ley de secretos oficiales, que esta si que está en vigor, pero desde 1968. Y si se modifica el Código Penal en los articulos que afectan a la libertad de expresión, hay que tener presente una regla muy sencilla: se bien todo lo que se publica debe estar bajo el paraguas de la libertad de expresión, no todo lo que se publica es periodis mo. La Prensa tiene poder, en autocracia y en democracia. Pero en democracia, además, es libre.



#### THAT'S ME IN THE CORNER

POR FERNANDO PALMERO

### No sabe aún Rufián que es un cadáver

EL ASOMBRO con el que Gabriel Rufian preguntó ayer a Pedro Sanchez si era un mentiroso o un insensato por haber declarado que gobernará, si es ne cesano, de espaldas al Parlamento los tres años que le quedan de legislatura, da una pista de hasta qué punto ni sus propios socios son conscientes de la determinación de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder a toda costa. Al fin y al cabo, desde que Pablo Igiesias sahó del Gobierno y de la politica, Sán chez se convirtió en el principal baluar te del populismo en España. Y decir populismo no es hablar de un movimiento, una ideologia o un régiment, sino de un proyecto de gobierno que mediante su práctica desfigura y transforma la democracia cuestionando sus pilares básicos. Como explica la catedratica Nadia Urbinati en Ya, el pueblo, para entender el fenómeno no hay solo que analizar lo que dice su discurso, sino lo que hace desde el poder. Por eso, hablar de populismo es hablar de la eliminación de cualquier instancia mediadora en tre el lider y el pueblo que le vota. Lo hi zo ya Sanchez en el partido desde el momento mismo en el que las bases, mediante unas primarias, le devolvieron a la secretaria general. Entonces. acabó con las baromas y cualquier poder intermedio, y de la estructural federal del PSOE apenas quedó un resquicto de autonomia en Cataluña, Sanchez entiende que si los militantes le votaron a él. solo él, y nadie más, debepoder detentar el poder Absoluto

Y asitambien en el Gobierno, porque el populista considera que la democracia no es un fin en si mismo sino un me dio para ascender y luego poder desmontarla con paciencia e impunidad para garantizarse la permanencia. En un primer asalto, Sanchez se hizo con los organismos gubernamentales de creación de opinión, como RTVE o el CIS, un circulo que abora pretende en

sanchar mediante la asfixia econômica a los medios que no le son afines, dosificando la publicidad institucional y haciendo un registro de todos ellos para poder chantajearlos, linició luego su asalto al poder judicial: colonización de la Fiscalia, del Tribunal Supremo y del CGPJ, en este último caso con la colaboración del PP, que, como Rufián no ha entendido el alcance de un envite que aun no ha mostrado todas sus aristas. Porque después de varios años gobernando a golpe de real decreto, cuando ya le es imposible convalidarlos en la camara, él y su Gobierno han decidido que tampoco el poder legislativo va a suponer un obstàculo.

Como explica Urbinati, lo contradic tono del populismo es que sólo puede desarrollarse en una democracia representativa, a la que sin embargo pretende transformar de manera radical, mediante la hipertrofia del concepto de mayorta, al convertir a los ciudadanos-electores en una unidad politica cuya voluntad estaría encarnada por el lidet, Y este, a su vez, entiende, a la manera en que lo explicaba Carl Schmitt, que el unico poder válido es el Ejecutivo, Rufian o Nogueras deben saber que sus votos desfavorables no impedirán a Sánchez agotar la legislatura. Y que su poder de chantaje poco puede frente a la potencia del proyecto populista.

NADIA URBINATI YO. EL PUEBLO CRANCO E SAL ACTERIS LA CRETERIS EL POR



**GALLEGO & REY** 





### OTRAS VOCES

TRIBUNA POLÍTICA Sacar adelante una acción de Gobierno sin someterse al Parlamento es algo conocido para quienes conocimos el franquismo, pero es una anomalía insoportable para quienes han crecido en un sistema democrático

# El presidente y el 'imperium'

#### GONZALO QUINTERO OLIVARES

CLANDO Pedro Sánchez, durante el ultimo Comite Federal del PSOE, aseguró ante sus incondicionales (y lo serán hasta que se demuestre lo contrario) que iban a avanzar -él y el Partido Socialista- con deter minación, con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso del poder legislativo, tal vez no midio el tamaño del escándalo que iba a provocar. O tal vez si lo hizo. En ese caso, no se trataba de un desbarte fruto de una falta de sensibilidad constitucional o de un su bidon provocado por el calor de la grey circundante sino de un aviso para navegantes: quién crea que el Estado de Derecho se ha de cruzar en mi camino va apañado, pues desde la presidencia del Gobierno controlaré la totalidad del Estado y, sobre todo, agotaré mi mandato, de modo que quienes piensen que mi debilidad parlamentaria puede conducir a un ade lanto electoral, que pierdan la esperanza

Por otra parte, dentro del paquete de medidas pro movido por el Ejecutivo se deslizan informaciones sobre las intenciones de los socialistas a la hora de atar corto a los jueces, sea cual sea su rango. Y ello con el fin de que estos no puedan emprender acciones en claros episodios de lawfare, como es el caso de los que turban la paz de la esposa del presiden te. También persigue el Gobierno poner la Jupa a la propiedad o a las fuerzas económicas o políticas que están detrás de los medios de comunicación que no le bailan el agua al Gobierno, expresión que, siguien do a doña Maria Moliner, quiere decir serle grato. adulándole, halagándole, lisonjeándole o dándole en todo la razón, virtudes que muy pocos reunen. para sentarles las costuras. En conjunto, se advier te un tenebroso panorama que solo con su mero anuncio ya resulta preocupante, aunque luego no se pueda llevar a la práctica.

Diferentes juristas han blandido las razones por las que ese amenazante anuncio es un dislate. En primer lugar, ningun Gobierno puede prescindir del Legislativo porque todo Gobierno está necesaria

mente legitimado por el Parla mento. No solo el dia en que in viste al presidente, sino siempre.

Esta razon explica por que la per dida de confianza en las Cortes, normalmente, da lugar a la caida del Ejecutivo. Esta es la teoría, aun que en España puede funcionar de otra manera, entre otras cosas.

por el no pequeño dato de que la confianza par lamentaria se da por supuesta si el Gobierno no plan tea ante el Congreso de los Diputados una cuestión de confianza o si el Congreso no propone una mocion de censura (arts.112 y 113 de la Constitución). Si no se ponen en marcha ninguno de esos dos procedimientos, no hay manera de afirmar que el Gobierno ha ratificado o no ha perdido la confianza del Legislativo.

Segun otras opiniones, el mismo efecto que la per dida de una cuestión de confianza lo debería tener una derrota del Gobierno plasmada en el rechazo a la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, norma fundamental para el funcionamiento de las administraciones publicas y, en general, para la actividad del Estado. Tanta es su importancia que ha dado lugar a una suerte de tradición politica segun la cual el Gobierno que no logra la aprobación de los Presupuestos debe de re nunciar y plantear una cuestión de confianza. O bien disolver las Cortes y convocar elecciones

Los caminos que la realidad muestra son otros, incluso algunos que el legislador constitucional no pudo imaginar. El Gobierno puede no someterse a una cuestion de confianza y tampoco presentar una Ley de Presupuestos, limitándose a volver a prorro gar los actuales. A su vez, la oposición dificilmente podrá armar una mayoria parlamentaria suficiente para articular una moción de censura. Conclusión el Parlamento queda paralizado, y si no es posible aprobar leyes, pues se gobierna con las que hay. Y aqui paz y después gloria.

Con un Parlamento castrado, el presidente solo puede ver nublado su poder por los jueces. Al pare cer, va a acabar con las potestades junsdiccionales, pero no sería a través de leyes, una via imposible, si no indagando en sus vidas privadas y cosas simila res. Serán técnicas de policía moral y politica. Un ho menaje a la Inquisición en el siglo XVI

Se dice que vamos, por tanto, a un régimen presi dencialista que, por definicion, no tiene cabida en la Constitucion. Sería incompatible con el sistema

parlamentario y se acer caria peligrosamente a una dictadura, en la me dida en que trasluce la evidencia de que la di visión de poderes es un estorbo que puede sal varse por la sencilla via de no contar con ellos, sin necesidad de supri mirlos formalmente, y esa idea tiene larga tra dición dictatorial

Sin salir de la Penin sula lberica tenemos el modelo de la Constitución portuguesa de 1933. que reconocia la sobe ranta popular y la divi sion de poderes. Sin embargo, se trataba de una declaración bue ca, ya que el poder apa recia dividido entre la Presidencia de la Republica y la del Consejo de Ministros, el po der legislativo estaba básicamente en manos del Ejecutivo y el Poder Judicial no era inde pendiente. Y, como no. la hispana Ley Organi ca del Estado de 1967. que estaba encabeza da (art.2º II) con una proclamación del sis

tema institucional del Estado español, responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones.

Nada se descubre, pues, diciendo que el poder autentico no puede ser compartido. Otra cosa es que ese poder autentico tenga cabida en alguna Constitución democratica. En la antigua y compleja Roma, la máxima autondad residia en el imperium, que era el mando del ejercito romano. Junto a él aparecia la potes tas, que era el poder legal que correspondia a las distintas funciones de los cargos políticos. Y por fin, estaba la auctoritas, que estriba en un reconocimiento social derivado de la reputación y del estatus. La suma de estas diferentes manifestaciones del poder controlaba el mundo romano, en la paz y en la guerra. Pero para alcanzar el poder absoluto no bastaba

solo con la *potestas* o con la *auctoritas*, sino que era preciso acumularlo todo en una sola persona. Y eso fue lo que consiguió Octavio Augusto, fundador del Imperio, que construyó en torno a su persona un aparato de poder desconocido y unico en el mundo romano, lo que daria lugar al grave problema que su puso la sucesión de Augusto por Tiberio, a quien no se le reconocia la altura de su predecesor.

SERÍA grotesco sugent un paraletismo entre Augus to, un coloso de la historia, y Sanchez. Lo unico rese nable es la visible y común convicción de que el poder absoluto no puede depender ni de Parlamentos ni de tribunales. Sobre como se puede llevar adelan te una acción de Gobierno apoyada exclusivamente en el manejo del Ejecutivo, los españoles de cierta edad (los que conocimos el franquismo en funciona miento) no tenemos ninguna duda, porque ese poder (el ejecutivo) era el unico. Pero, para quienes han crecido en un sistema democrático, es una anomalia in soportable

Esto es tan insoportable como que hayan entra do en el lenguaje ordinano conceptos como «domi nar el TC» o «controlar el Consejo de Estado. RTVE o la Fiscalia del Estado», herramientas de poder que no tiene a su servicio ningún gobernante europeo, ni de ese modo ni de manera analoga; ni en Francia ni en Italia ni en Alemania ni en Holanda ni en In glaterra, por ejemplo. Los ciudadanos de esos pai ses, seguramente, no entenderían que eso sucedie ra.



RACL ARIAS

A tantos males se debe sumar, en primer lugar, la pobre manera de responder a todo eso por parte del Partido Popular, el mayor partido de la oposición, y, en segundo lugar, la desgraciada y excesiva cuota de poder que acumulan los pequeños partidos, pre sentes en la Cámara, que de nada sirven en orden al bien general de España. En cambio, si valen, y mu cho, para perpetuar la insoportable situación, que permite imponer decisiones políticas que solo be nefician a elios, y sin que en el futuro se vislumbre la reforma de la Ley Electoral que lo remedie

Y de ese modo. Pedro Sánchez, sin auctoritas dis pondrá del imperium hasta quien sabe cuándo.

Gonzalo Quintero Olivares es catedrático de Derecho Penal y abogado

Con un Parlamento castrado, Sánchez solo puede ver nublado su poder por los jueces

# MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA

#### CONMOCIÓN EN LÍBANO



Soldados libaneses en el exterior de una tienda de moviles afectada por lo que parece la explosion de uno de los 'walkie talkies ayer en Sidon, Libano, MONAMME, ZAANARI - AP PHOTO

# Oleada de explosiones mortales

• Veinte muertos y más de 450 heridos en el segundo ataque contra dispositivos, en esta ocasión 'walkie-talkies', de miembros de Hizbulá • Israel se prepara para la represalia y concentra tropas en su frontera norte

Nuevas explosiones en centenares de dispositu vos de Hizbulá, básica mente walkie-talkies cau saron 20 muertos y más de 450 hendos, segun el Ministerio de Salud del Libano, precisamente cuan do la milicia chit estaba investigando la explosión de miles de buscas de sus efectivados anticia chitales de sus efectivados anticia chitales de sus efectivados anticias de sus efectivados establicados en establicados en en establicados en entre establicados en establic

efectivos que tuvo lugar 26 horas an tes en Líbano y Sina, Mientras Israel sigue guardando silencio, se prepa



SAL EMERGER - JERUSALIN - la guerra» enviando más tropas a la frontera tras ca si un año de controlado en frentamiento, la segunda ola de misteriosas detonaciones causa panico entre los libaneses, profundiza el mayor fracaso de segundad de Hizbulá desde su creación a principios de los

80 y eleva el tono de sus amenazas de represalia pasando de «justo castigo» a «castigo especial» Si no hay más sorpresas explosi vas contra sus mulitantes en Siria, Li bano e lrak, como ayer, por ejemplo, en el funeral de algunos de los 12 muertos del pasado martes, el lider de Hizbulá. Hassan Nasrala, rea lizará hoy un discurso trascendental para intentar descifrar lo sucedi do y lo que puede pasar en los próximos dias.

Los israelies, por su parte, se despertaron con la satisfacción por el espectacular golpe en la sombra, pero también con la tristeza por la nodos en un edificio minado en Rafah.
en el sur de Gaza. Un recordatorio de
la realidad de la guerra más larga de
su historia en el Sur mientras en el
Norte una misión sin precedentes
acerca a las partes a su peor enfren
tamiento desde la guerra de 2006.

Más alla de reforzar las defensas antiaéreas, el ejercito há decidido trasladar la División 98 de la Franja de Gaza, donde há tenido un papel importante en la ofensiva contra Hamas, a la linea fronteriza con Líba

no. «El peso de gravedad [militar] està pasando al Norte», confirmó el ministro de Defensa, Yoav Gallant, mientras el primer munistro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del ejercito, Herzi-Halevi, enfatizaron el objetivo de la vuelta de los habitantes del Norte evacuados por los drones y misiles de Hizbulá. Ninguno de los tres se refirió a lo suced do al otro lado de la frontera.

Aunque todos los frentes están conectados desde la infiltración ar mada del pasado 7 de octubre en el



sur de Istael y Nastala condiciona el cese de sus ataques iniciados al dia siguiente como apoyo a Hamas a la tregua en el devastado enclave palestino, las explosiones abren una cuenta de la milicia program con ls rael al margen del cruce de misiles v drones de los ultimos ti meses, «Se trata de un camino separado del duro castigo que el enemigo criminal debe esperar en respuesta a la masacre del martes», senaló el movimiento armado más poderoso de la región, que vive sus horas de mayor desconcierto y vulnerabilidad. In cluso más que cuando su todopo deroso jele militar, Imad Mugniyah, fue asesinado en una supuesta ope ración conjunta del Mosad y la CIA en 2008.

Mientras Netanyahu y Gallant man tienen continuas reumiones con los jetes del ejército y el Mosad, los ana listas elogian el sofisticado ataque destacando que la inmensa mayo ria de los hendos pertenecen a Hiz

bulá. Con todo, no faltan los que preguntan si el éxito táctico de pe netrar en los circulos más intimos del enemigo profrani libanés mejora la compleja si tuación estratégica y acerca o aleia los ob jetivos del gabinete como la eliminación de las capacidades ar madas y de control de Hamas en Gaza, la li beracion de los secues trados (101 aun en cau trverto de los islamis tas) y la vuelta de los 65,000 habitantes evacuados del Norte

«Hizbula esta en un dilema. Desea responder de forma dura a semejante golpe que tanto les ha conmo cionado, pero sabe que puede provocar una guerra que lleve al Libano al desastre», comenta el ex alto mando del Mosad Amnon Sofrin. Preguntado por el ataque selectivo y al mismo tiempo ma

sivo contra los buscas de Hizbulá, responde: «No sé quién lo hizo, pero es una acción muy compleja que requiere de tecnología e Inteligen cia de calidad»

Tanto los beepers como los walkies talkies atacados habrian llegado a manos de Hizbula hace cinco meses. Segun Al Monitor, Israel no tenia pensado realizar ahora la deto nación de los aparatos - que queman fuentes y recursos trabajados durante años-, pero lo hizo tras saber que en los ultimos dias dos miembros de Hizbula empezaron a sospechar Fue cuando empezó la contrarreloj para dar la orden de una operación que, más allá de colapsar hospitales libaneses y provocar las amenazas de Hizbulá, no tardará en llegar a la gran pantalla.

Las informaciones sobre las ex plosiones en Libano recuerdan, aun que en un tamano infinitamiente su



**FUFNTE Gold Apollo** 

ILANIC SÁMUHEZ. ELMUNDO

perior, a las que llegaron de la Franja de Gaza el 5 de enero de 1996. Entonces, un telefono explotó en las manos de uno de los principales li deres del brazo armado de Hamas. Yahya Ayash. Apodado *El Ingeniero*, por ser el experto *numero uno* del grupo integrista en la fabricación de explosivos usados para letales atentados suicidas en Israel, Ayash estaba en el radar del servicio de segundad interna Shabak y de la Inteligencia del ejército.

Los servicios secretos lograron entrar en una casa-escondite de Ayash en la localidad de Beit Lahiva (norte de Gaza) sin avisar ru ser vistos. Era la casa de su viejo amigo Ossama Hamad. El tro de éste, Kamal Hamad que mantuvo estrechas relaciones con los organismos de seguridad is raelies, le regaló un móvil para su trabajo aunque también era usado a veces por Ayash. Tras una avería, el móvil llegó a un taller de reparación en Tel Aviv. Hamad lo recibió y se lo vol

vió a dar a su sobrino sin saber que el Sha bak habia introducido unos so gramos de ex plosivos y un sistema de control remoto

A las 9:00 de la ma hana del 5 de enero de 1996, Ayash recibió una llamada. Al otro lado de la línea, estaba su padre. El servicio se creto israeli identifico su voz en la conversa ción y, tras confirmar su identidad, el heli coptero Apache que sobrevolaba la zona activo el explosivo y destrozó el aparato Motorola. La muerte de Avash fue tan inmediata como la conclusión de Hamas y el resto de grupos armados (Hizbu lá. Yihad Íslámica, et cétera) de aplicar es trictas medidas de precaución en todo lo que se refiere a los móviles.

Dado que cualquier aparato conectado a la red wifi o a la telefonsa móvil está expuesto.

Hizbulá decidió apostar por los berpers. No es casual que el pasado mes
de febrero. Nasrala advirtiera, «Israel
va no necesita colaboracionistas.
¿Donde está el agente? Está en vuestros celulares al lado de vuestras mu
jeres y mños. El celular es el agente
No es un agente cualquiera sino uno
letal», afirmó Nasrala en un discurso
en el que alertó que el pequeño apa
rato «da información detaliada y estar
ta. El dispositivo de escucha está en
vuestros bolsillos».

El temor era que Israel penetrara en el móvil y recogiera información de milicianos y cabecillas y enton ces ordene un ataque aéreo. Segun diversas informaciones, poco después de sus palabras, Hizbulá recibió una nueva partida de buscapersonas para evitar precisamente ciberataques sin saber que ya es taban «marcados» con pequeñas cantidades de explosivos.

La imagen de una niña, entre flores, ayer, en la embajada del Líbano en Teherán, ATTA KENARL AFP

#### POSIBLE ESCALADA

BLINKEN. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, urgió ayer a todos los actores de la guerra en Gaza que «eviten tomar medidas que puedan intensificar» el conflicto, después de las explosiones en cadena.

#### ALTO EL FUEGO.

Blinken indicó que los mediadores entre Israel y Hamas están «centrados» en conseguir un alto el fuego en la Franja y que el acuerdo «supere la línea de meta» tras meses de diferencias insalvables.

#### TAIWAN Y HUNGRÍA SE VEN ENVUELTOS EN EL CONFLICTO

Hsu Ching-lorang. director de Gold Apollo, negó ayer que los 'buscas' manipulados fueran fabricados por su empresa. Esta es la firma tecnológica. señalada por estar detrás de la fabricación de los buscapersonas modelo AR-924 que explotaron en masa, «Ese producto no era nuestro», soltó

Hsu delante de los mucrofonos. asegurando que los "buscas' con. explosivos que fueron detonados simultaneamente y a distancia por todo Libano el martes habnan sido fabricados por una етргеза енгореа con licencia para utilizar la marca Gold Apollo, En un comunicado posterior, Gold

esta empresa europea que había utilizado su marca se llama BAC Consulting kFT, y que tiene su sede en Budapest. «Està claro que los aparatos fueron modificados en Europa», añadió Hsu. Pocas horas después, el Gobierno hungaro lo desmintió. asegurando que la empresa actua como intermediaria, pero no como centro de producción,/ LUCAS DE LA CAL

Apollo desveló que

# MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA

#### LA ENTREVISTA

### OMER BARTOV

EXPERTO EN EL HOLOCAUSTO. Este historiador se suma a las voces que alertan de que su país está cometiendo «un genocidio» en la Franja de Gaza y advierte de que si continúa actuando así, se convertirá en un estado «paria»

# «El liderazgo político de Israel es totalmente sanguinario e inmoral»

JAVIER ESPINOSA

Para el semanario The New Yorker
Omer Bartov es «uno de los historia
dores más destacados del Tercer
Reich». En casicuatro décadas de in
vestigación y con varias decenas de
libros al respecto, quien ahora se desempeña como profesor de la Uni
versidad de Brown en EbUU y que
antes lo hiciera en la de Tel Aviv, se
ha consolidado como «una de las
principales autondades mundiales
en materia de genocidio», como señalo la Universidad norteamericana
de Rutgers.

Pregunta. ¿Qué opina de la Investi gación de la relatora especial de Na ciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, que dijo que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza?

Respuesta. Desde principios de ma yo, cuando el ejército israeli entró en Rafah... Si ves lo que ocurrió alli y re cuperas todo lo acaecido desde el 7 de octubre |cuando Hamas atacó el sur de Israel y asesmó a más de Logo istaelies], incluidas las declara ciones de políticos y militares israe hes, ves que hay un patron en el que se intenta hacer que Gaza sea un te rritorio inhabitable. Asesinando a gran parte de la población, debi litando a esa población al obligaría a desplazarse de un lugar a otro, destruyendo la infraestructura,... Todo eso indica que esto es un genocidio. P. En varios de sus libros, usted incide en que uno de los pasos previos para cualquier masacre de este tipo es la deshumanización del adversa. no. ¿Está ocumendo esto en Israel? R. La deshumanización de los pales linos por parte de los judios israelies ocurre desde hace décadas. No comenzó el 7 de octubre. Empezó qui zás en los años 30 y casi con certeza durante la Nakba [la expuisión de 750.000 palestinos de sus aldeas en 1947 y 1948] y continuó con la ocupación a partir de 1967. La ocupación confleva deshumanización. Tienes un grupo que tiene derechos y otro no. La ocupación corrompe y corrompiù a la sociedad istaelí. No solo ha deshumanizado a los palestinos, si no a los ocupantes. El ataque del 7 to tuvo una profunda repercusson en la sociedad israelí que solo se puede comparar a la que generó la Segun da Intifada o la guerra de 1948 [cuan do se creó Israel]. Desestabilizó por completo a la sociedad y eso acelero y profundizó esa deshumanización hasta el punto de que ahora son m diferentes [a lo que ocurre en Gaza]. P. ¿Y cómo es posible que pueblos que sufrieron ese exterminio se conviertan despues en ejecutores de



«Tel Aviv asesina y debilita a la población; eso es un genocidio»

«Para los israelíes, los culpables del Holocausto son los palestinos»

«El sionismo se transformó en un ideario violento, racista y brutal»

los mismos crimenes?

R. Es ingenuo decir «¿cómo es posible que los judios, que sufneron el Holocausto, puedan actuar de forma tan brutal?» Todo el mundo lo hace. Aim-

que hay un mataz: los israelies no es tán matando a alemanes, sino a palestinos, Israel se creó y recibio la le gitimidad internacional por el Holocausto. Se suporna que debia ser un refugio para los judios, donde no tendrian que sufrir el annsemnismo. Es irónico que se haya convertido en el lugar metros seguro del mundo para los judios y que haya contribuido al mcremento del antisemitismo debi do a sus acciones. Cuando el sionis mo comenzo a perfilar la sociedad ju dia en Palestina, antes del Holocaus to, su objetivo eta convertirse en una mayoría pero, claro, alli ya estaban los palestinos. Entonces, el proyecto fue cambiar la composicion demografi ca gracias a los judios de Europa, pero el Holocausto los elimino. Cuando comenzó la guerra [en 1947 / 48] se les presento una nueva oportuni dad: si no podian traer a más gente. si podian expulsar a los que estaban alli. Desde entonces, los palestinos stempre han estado asociados en la mente israeli con los que intentaron

destruir al pueblo judio en Europa.

P. También es irónico que el Holo causto fuese una realidad traumati ca que casi se intentaba ocultar du rante los primeros años de la crea ción de Israel por «verguenza»

R. Durante los primeros años se registró un alto grado de animosidad contra los refugiados que venian de Europa porque se les asociaba a lo que el sionismo consideraba como algo vergonzoso: que los judios ha bian ido a las cámaras de gas como ovejas. La mayoria de los israelies vi ven bajo la sombra del Holocausto y para ellos los culpables no son los alemanes sino los palestinos.

P Es decir, ¿el Holocausto pasó de ser una «vergûenza» a ser un término del que se ha abusado?

R. Sin ninguna duda. Este Holocaus to imaginario tiene dos vertientes, otorga una resibencia a la sociedad israeli al actuar como elemento aglutinador, pero al mismo tiempo los convierte en una comunidad que es ta siempre aterrorizada. Siempre es

tán viviendo bajo la suposición de que se avecina la catástrofe.

P. Hace años hablé con quien fuera presidente del Parlamento israeli, Avraham Burg, y me dijo que si Israel no conseguia superar el recuerdo del Holocausto, eso supondría una victoria póstuma para Hitler porque significaria que habia conseguido «inocular el odio» a los judios. ¿Está de acuerdo con esta opinión?

R. Bueno, es una forma muy atracu va de hablat. No me gusta realizar esas analogías con los nazis, No creo que Hitler ganara. Hitler está muer to. Lo que pienso es que los que per dieron fueron los sionistas. [El sionismo] Debia servir para liberar a los judios de la opresión y ofrecerles seguridad una vez que tuvieran un estado. Era una ideología que combinaba nacionalismo y liberación, pero se ha transformado en un ideario étruco-nacionalista muy violento, ra cista y extremadamente brutal.

P. Esta opinión me recuerda los anuncios que publicaba el movimiento stonista a finales del siglo XIX y principios del XX cuando habiaban abier tamente de que quertan «colonizar Palestina» y no ocultaban que eran un proyecto «colonial».

R. Los sionistas siguen construyen do «colomas» en los años 80 y 90, Las llaman ask «colonias». Pero ellos no se ven a si mismos como colonialistas al estilo de lo que ocurrió, por ejemplo, en EEUU. Aquí nos encontramos con dos grupos que buscan su autodeterminación (israelies y pa lestinos] y si hablamos en términos coloniales, la solución sena que los que vinieron [de fuera] tienen que ir se. Eso no se puede deshacer, no fun ciona así. Ahora hay dos grupos viviendo en el mismo espacio y los dos quieren todo el territorio. Dado que lus judios son más poderosos o bien este proceso concluye con un régimen de Apartheid, una limpieza ét nica o un genocidio, o bien se buscauna manera de compartir ese espacio. Los judios tienen el derecho a la autodeterminación y un estado propio. Lo que no tienen detecho es a tener un estado opresor.

P. ¿Qué futuro vaticina para Israel? R. Recuerdo que cuando me enteré del asesinato de Isaac Rabin, en 1995 estaba escuchando las noticias con mi hija, que tenía seis meses. No me gustaba Rabin, pero presentia que era la ultima oportunidad y que todo íba ir a peor. Eso es lo que pasó. Llevo años diciendo que la sociedad israeli ha tomado un camino equivocado, La ocupación es un cáncer y para tratar un cancer tienes que identificado en el diagnóstico, algo que los israelies no quieren hacer. Si nadie hace algo, Istael se convertirá en un estado pana. Mucho más pobre a rivel intelectual y económico. Mucho más religioso y de mentalidad estrecha, y una gran parte de esos que defienden una visión más abierta de lo que es la humanidad o bien se irán o se aistarán. La unica manera de detener ese proceso es con una intervención radical que tiene que venir de fuera, pero-FEUU no está dispuesto a hacerlo. Todo el mundo dice que Netanyahu es temble. Lo es. Es un criminal, pero no hay un liderazgo alternativo.

# Guerra electrónica contra Hizbulá

Israel desestabiliza a la milicia chií libanesa y entra en «una nueva fase» del conflicto

ROSA MENESES

Se acerca el primer aniversario de los atentados del 7 de octubre per petrados por Hamas y de la ofensi va militar (sraeli en Gaza y los últi mos acontecimientos anticipariuna. mayor escalada de la guerra a nivel regional, más intensa que las ante riores escaladas sufridas en estos casi la meses. La oleada de explosiones de dispositivos de comuni cación en el Libano, entre ayer y el martes, se interpreta como una nueva estrategia por parte de Israel -que no ha reivindicado la autoria de los ataques, pero que todos los expertos dan por hecha- en su forma de combatir a la milicia chii libanesa Hizbulá, un hibrido entre la guerra electrónica y los sabotajes. En es tas dos categorias, Israel ha demostrado tener un amplio historial. Se ria un paso más, tras la ofensiva de intensos bombardeos istaelíes en el sur del Líbano para contrarrestar los lananmientos de cohetes de Hizbula y la campaña de asesinatos se lectivos contra lideres tanto del grupo armado libanés como de efectivos en ese país de la milicia palestina Hamas. Pero no sólo eso-

#### ¿Por qué este tipo de acción aho-

Ls la gran pregunta, cuando toda la diplomacia mundial está de acuer do y está movilizada para evitar a toda costa que la guerra total se contagie al Líbano. Israel ha dicho desde el principio de su ofensiva en Gaza que su intención es prevenir ataques de Hizbulá. La milicia libane sa comenzó a disparar misiles con tra la frontera israeli un dia después de los ataques del 7 de octubre, cuando comenzó la campaña de bom bardeos israeli contra la Franja, subrayando su solidaridad con los pa lestinos. Ahora, esta operación en la que explosionaron que miles de dispositivos busca y walkie talkies en manos de milicianos de Hizbu là puede ser «la salva de apertura de una prolongada campaña mili tar-sraeli contra el Partido de Dios» escribe Colin P Clarke, investiga dor sensor de The Soufan Center, en Foreign Policy

#### ¿Hay una conexión traní?

Esta espiral de explosiones de los ultimos dos dias podrían ser tam bién un ejemplo más de la guerra encubierta que libran Israel e Iran en territorio ajeno. El regimen ira ní se apoya en el llamado *Eje de la Resistencia* (que incluye a Hamas, Hizbula, los hutíes de Yemen, y milicias en Siria e Irak) para llevar a cabo acciones hostiles contra Israel, sobre todo desde el ataque de Hamas. En las detonaciones del mar tes resultó herido leve el embaja dor irant en el país de los cedros.

#### ¿Recupera con ello su reputación la Inteligencia israelí?

El prestigio de todos los servicios de Inteligencia de Israel quedo gravemente danado con su fracaso en pre-



Un hombre con un walkie al que ha quitado la bateria, ayer, en el funeral por los muertos del martes en Beirul. AFP

venir el atentado de Hamas del 7 de octubre. Tendrá que recorrer un grancamuno para recuperar algun rasgo de su *reputacion* anterior, de su fama de infalibilidad, y, aun ast, la quiebra dificimente será reparable. Existe la posibilidad de que las detonaciones tuvieran que hacerse en este momento preciso antes de agotar el tiem po limite para que la operación quedara al descubierto. Pero algunos analistas apuntan a la voluntad det Mosad de limpiar su nombre con las explosiones de los busca y los walkie-talkies en manos de Hizbula. La operación es de película y finalmente queda por aclarar «o quiza nunca se sepa- salos explosivos se inserta. ron en los dispositivos en la cadena. de manufacturación o en algun otro momento antes de su entrega. No obstante, el alcance de esta operacion ha sido enorme, con 12 y 14 muer tos cada dra y detando hendos y mutilados a alrededor de 3,500 personas, entre ellas activos del grupo que lidera Hasan Nasrala que tardarán en volver a estar opera-

#### ¿Significa esto que Hizbulá tiene un probiema de seguridad?

tivos.

Recientemente, el liderazgo del grupo libanés habia descartado los móviles por considerarlos inseguros y habia confiado la comunicación interna en dispositivos como los busca, anticuados y que no operan con la misma red que los móviles. Los consideraba más segutos y fuera del alcance del *spyware* israelí, con hitos mundiales conocidos como *Pegasus*. Lejos de protegerse, Hiz bula ha quedado de nuevo expues to a la inteligencia israeli. Habrá que evaluar los pasos de la múlcia liba

nesa de los próximos dias pa ra analizar el nível de deses tabilización que ha creado en

tre sus filas esta acción de guerra tecnologica y hasta qué punto se agranda la brecha en sus comunicaciones. Tendrá que realizar nue vos protocolos de seguridad para salvaguardar a su cupula y purgar filas para descartar posibles topos Hizbula encadena varias humilla ciones. Su segundad ya se reveló

comprometida desde muy al principio de este actual conflicto y quedó bien en evidencia cuando a principios de enero Israel liquido a Saleh el Aruri, numero dos de Hamas, en un asesinato selectivo en pleno Beirut. Vanos cabecillas de la organización chu han sido asesinados estos meses, el ultimo y más importante, Fuad Shukur, en julio pasa do también en Beirut.

#### ¿Cuál es el finúltimo tras esta operación?

El ministro de Defensa israelí de claró ayer por la tarde el inicio de «una nueva fase» de la guerra en la que el ejército pone su mira en el frente norte: es decir, en el Libano. Los generales israelies han desplegado más soldados en esta frontera, aprovechando que los niveles de destrucción y devastación alcanza dos en Gaza tras n meses de ofensiva han liberado tropas como la División 98. Desde el estallido de la guerra el 7 de octubre hasta ahora, el conflicto entre Israel y Hizbula habia seguido una lógica de contención. A partir de ahora, una gue rra abierta puede set inminente. La ambición de Israel es cuestionar la Linea Azul, frontera terrestre establecida por la ONU pero no acorda da entre ambos paises, y establecer una zona de seguridad que despla ce a Hizbulá - y a la población liba nesa de ese área- en una franja de 30 kilometros hacia arriba.

### ¿Cuáles son los escenarios posíbles?

Los análisis no lievan a buenos au gurios como conclusiones. El escenario de una guerra a gran escaia entre Israel y Htzbulá es ahora el más cercano por el lado israelí. Desde el principio del conflicto, el primer ministro. Benjamin Netanyahu, no oculta su intención de emprender una operación para trasladar kilómetros más al norte la frontera libanesa y «garantizar la segundad» de las poblaciones al sur de la Linea Azul, desplazadas desde hace meses por la amenaza de Hizbulá. Asi lo reiteró ayer. Desde la guerra que libraron en 2006, Hiz bulá ha cambiado mucho y ahora es una milicia con mucho más poder belico. Es la milicia armada no estatal metor entrenada de la región y cuenta con 150.000 misiles y muntción de precisión guiada; nada que ver con Hamas. Una guerra en el Libano seria para Israel un desafio sin precedentes en décadas, ma yor del que ha presentado la ofensiva en la Franja de Gaza. Por el la do del Partido de Dios, que ha prometido venganza, la tentación ahora es responder de forma contundente a la guerra tecnologica, del mismo modo que lrán se vio obligado a activar sendas reacciones -aunque controladas tras el ataque a la embajada de Damasco (abril) y el ase sinato en Teheran del lider de Hamas, Ismael Hanryah (julio). La operación contra Hizbulá sin duda ha brá puesto en guardia a los otros componentes del Eje de la Resisten cra, en particular a los huttes, que el pasado sábado dieron un salto cualitativo al lanzar un misil balistico contra el centro de Israel.

MUNDO

VENEZUELA

LA PRESIÓN





# El chavismo forzó la firma de González para permitir su exilio

El candidato opositor revela que actuó bajo «coacciones» en la embajada española

Edmundo González Umutia se ha visto obligado a responder al chavismo, después de que medios vinculados a la revolución publicaran ayer que el ganador de las elecciones presidenciales de Vene zuela firmo un documen to polémico antes de comenzar su exilio en Espa

ña. En el texto que se negoció en la residencia del embajador españoli en Caracas entre el propto diplomá tico: la viceptesidenta Delcy Rodri guez; su hermano Jorge Jefe negociador de Nicolás Maduro y presidente del órgano legislativo chavista; y el ex diputado Eudoro Gonzá lez, amigo personal de Edmundo y cercano a José Luis Rodríguez Za patero, el firmante acataba la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dias antes validó el fraude electoral del presidente pueblo. El mayor pucherazo electoral en la Historia de América Latina.

«Me dirijo à ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurnó con mi salida de Venezuela, el régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. (Los Rodriguez) se presentaron con un documento que debra de refren



DANIEL LOZANO

dar para permitir mi sali da del país. En otras palabras o firmaba o me ate nia a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de presión, chantaje y pre siones», explicó Edmun do a través de un comu nicado.

«En esos momentos consideré que podia ser más

util libre que encerrado e imposibilitado de cumpiir con las tareas en comendadas por el soberano. Un do cumento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento», aseguró el ex embajador en Argentina y Argelia, quien tras ser reconocido la semana pasada como presidente electo por el Congreso de Diputados ayer obtuvo la ratificación del Senado español. El Parlamento Europeo tiene previsto vo tar hoy su posición al respecto.

«Como presidente electo de mi llones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van à callar. Jamás los voy a traicionar, esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy», añadió Edmundo, cuyo exilio y cuyos dos primeros comunicados en tierra es pañola golpearon duramente en la linea de flotación de la resistencia en Venezuela. Su posicion, sin em bargo, volvió a reafirmarse 48 ho ras después, cuando apostó por con tinuar la lucha «hasta el final», el es logan que acompañó su campaña electoral.

La comunidad internacional con tinua incrementando su respaido a la voluntad soberana del pueblo ve nezolano. Lo que debenan estar di vulgando son las actas de escruti nio. La verdad es la que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar a un pais que ya hablo, millones de venezolanos tie nen la voluntad de cambio y vo voy a cumplir con ese mandato», certificó por su lado el ganador electoral.

La persecución chavista forzó que Edmundo se refugiara el 30 de julio solo dos dias después de las elecciones, en la residencia del embajador de Paises Bajos, muy cercana a la española junto al Country de Caracas. Maduro aumentó la presion al orde nar a su fiscal que emitiera tres notificaciones y una orden final de aprehension, lo que convenció a Gonzalez Urrutia de que el mejor cami no para la causa democratica era su salida hacia España.

Sobre la mesa de negociacion es-

tuvo del lado del ganadot electoral su segundad y la de su familia, ade más de la petición de libertad para los más de 1800 presos políticas que

#### **COMUNICADO**

«No me van a caliar. Jamás los voy a traicionar, lo saben todos»

#### NEGOCIACIÓN

El texto se refrendó ante los hermanos Rodríguez

#### ZAPATERO El diálogo contó

El diálogo contó con el respaldo del ex mandatario español

habitan las mazmorras de la revolución. Del lado bolivanano, el primer obietivo, un clásteo en su estra tegia, era el reconocimiento de las instituciones, y en especial, la sen tencia del TSJ, redactada tras una pantomima de revisión de unas actas que, transcurridas más de seis semanas, siguen ocultas.

En cambio, la oposición democrática liderada por Maria Corina Machado consiguió el 83% de las actas electorales, que se pueden consultar en una página web desde el mismo 30 de julio. En ellas se certifica la victoria de Edmundo con el 67% de los votos, frente al 30% de Maduro, más de cuatro millones de ventaja.

\*Tiene 24 horas o mostramos lo que tenemos», fue más alla en sus amenazas Jorge Rodriguez, «Melestà acusando a mi que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente, ¿usted quiere que yo las muestre? En res guardo a la discreción, no lo he mostrado. Si usted no desmiente lo que acaba de decit, que es una acusa ción directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones, tenemos más cosas», añadió la mano izquierda de Maduro tras conocer el comunica do de Edmundo.

Los dos hermanos Rodinguez contaron con el respaldo de Zapatero durante sus negociaciones en la Embajada, el lugar elegido porque alli se encontraba Edmundo ya refugiado. En el uso diplomático, nada unpedia la presencia de la vicepresi denta, a pesar de estar sancionada por Europa.



De izquierda a derecha. Edmundo González firma el documento que reconoce la victoria de Nicolás Maduro ante la presencia de Jorge y Delcy Rodriguez, en la residencia del embajador español, en Garacas; el chavismo muestra el texto rubricado por el candidato opositor en sus medios afines: y González en un momento del video colgado en sus redes sociales en el que comunica a los venezolanos que fue forzado a acatar el dictamen del TS.

# El PPE espera aprobar hoy la resolución

Dice contar con «socialistas de otros países» para reconocer a González

DANIEL VIAÑA BRUSELAS

Other Street

El Partido Popular Europeo está seguro de que su resolución para reconocer a Edmundo Gonzalez como presidente de Venezuela, que se votará hoy en el Parlamento, saldrá adelante con el apoyo de «diputa dos socialistas de otros países»

«Van a votar a favor de la resolución del PPE», sostuvo aver la portavoz del PP en la Eurocámara y vicepresidenta del Grupo Europeo, Dolors Montserrat, en una entrevista en EsRadio. Puentes populares inciden en que, efectivamente, hay eurodiputados socialistas a los que «les parece bien» el texto impulsado por la formación.

En esa resolución, el primer pun to recoge lo siguiente: «Reconocer a Edmundo González Urrutia como legitimo y democráticamente elegido presidente de Venezuela». Esto choca directamente con lo que de fiende el Gobierno de España, el PSOE y, también, con lo que han apuntado en los últimos dias fuen tes del Grupo Socialista europeo.

El Grupo Socialista dejó de negociar el jueves la resolución con el PP porque no querían añadir ese punto. Por «coherencia», por «legabras dad» y por «utilidad», explican los socialdemócratas. Pero incluso así, el PP mantiene que recibirán votos de una parte de la familia socialista curopea, lo que sin duda seria un importante golpe para el Gobierno y para su presidente, Pedro Sanchez.

El documento, que está apoyado por los grupos de la derecha y la ul traderecha de Giorgia Meloni y de Vox, también «urge» a la UE y a los estados miembros a que hagan ese mismo reconocimiento. El texto no cuenta, en cambio, con la firma del grupo también ultraderechista de la AfD alemana y, por ahora, no tiene asegurado los apoyos suficientes pa ra que salga adelante.

Además de esos posibles votos socialistas, será muy importante lo que hagan los liberales de Renew, que en un principio han rechazado reclamar ese reconocimiento, pero

que no está en absoluto descartado que parte del grupo tambien vote a favor del documento. Serán igualmente relevantes las posibles «abstenciones» y «quién se quede a votar mañana». Porque sí, habrá parlamentarios europeos que decidan no acudir a la votación o irse antes de Estrasburgo. Así funciona el Parlamento Europeo.

Volviendo a la resolución, el ter cer punto de la misma incide en que la UE y los estados miembros deben hacer «todo lo posible para que el presidente legitimo y democrática mente elegido pueda tomar pose sion de su cargo el 10 de enero de 2025, de conformidad con la Constitución venezolana».

En poco más abajo, en el punto ii, señala que la Unión Europea y los países que forman parte de la misma deben pedir una orden de detención internacional contra Nicolás Maduro. «Por crimenes contra la humanidad, sobre la base de todas las graves violaciones de los derechos humanos que ha cometido», se añade

La votación tendrá lugar hoya par tir de las 12:00 en el Parlamento de Estrasburgo. Antes de la resolución se deben aceptar o declinar las posibles enmiendas. Esto es, las posibles modificaciones que se introduzcan en el texto y que pueden presentar los diferentes grupos.

listas enmiendas, de salir adelan te, se añadirian a la resolución, lo que en ultima instancia podría cam biar el signo de algun voto. Sin em bargo, se antoja poco probable que estas posibles modificaciones ten gan el apoyo necesario.



### Agenda

- Bienvenida de Joaquin Manso, director de El Mundo.
- Intervención de Francisco Serrano, presidente de Ibercaja y Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza.
- Mesa redonda.

Emma Buj, alcaldesa de Teruel.

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza.

Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca.

Mesa redonda empresarios:

Ibercaja, Amazon Web Services, Sports Emotion y Embou.

- Intervención de Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón
- Diálogo entre Jorge Azcón y Joaquín Manso, director de El Mundo.

Síguelo en directo en elmundo.es

PATROCINAN:













COLABORAN:





### **MUNDO**

# La fallida 'independencia' escocesa

La sociedad sigue dividida ante la causa soberanista diez años después de la consulta

#### CARLOS FRESNEDA INVERNESS

Todo estaba preparado en el Centro de Exposiciones de Aberdeen para el discurso trumfal de Alex Salmond tras el referendum de independencia. En un alarde de prematura indulgencia, la campaña del «Si» habia filtrado in cluso a algunos medios el contenido de su intervención, tal era el convencimiento de una victoria milagrosa y contra todo pronóstico sobre el «No» en la recta final.

Alas 10,30 de la noche del 18 de septiembre del 2014, YouGov predijo sin embargo con bastante exactitud el chaparrón que se venia encima. Vic toria por 10 puntos del voto contrano a la independencia (5,5% a 4,5%). Sal mond canceló obviamente sus pla nes, tornó un avión a Edimburgo y prefirió callat. Horas después anun ció su propia dimusión y cedió el tes ligo ante cámaras y taquigralos arian mano derecha, Nicola Sturgeon. David Cameron respiró con relativo alivio tras ganarle a Salmond a la «ruleta rusa», aunque dos anos des pués se disparó en su propio pie con el referendum de la UE. La cuestión escocesa quedaba en principio zan jada «para una generación», aunque lo que vino al final fue la época de ma yor turbulencia en la reciente histo na del Reino Unido (cinco primeros ministros en seis años).

La pelota volvió una y otra vez a Es cocia, pero Sturgeon se estrelló con tra el muro de Adriano en su intento de convocar una segunda consulta soberanista. La dama de hierro esco cesa se fundió con el escándalo de financiación flegal y el SNP entró en barrena. Su sucesor y altado Humza Yousaf dirrutió al cabo de un año. El histórico John Swinney tomó las nen das y el Partido Nacional Escocés per dió 39 diputados en las elecciones de julio del 2024, superado por el Partido Laborista de Keir Starmer.



El ex ministro principal de Escacia Alex Salmond, ayer, en Inverurie. Al

Ha pasado una decada y estamos donde estábamos. Un reciente son deo de YouGov otorga un 55% al «No» ala independencia, frente al 44% que

respalda el «Si». Otra encuesta, esta de Opinium para *The Times*, advierte sin embargo que el apoyo a la inde pendencia es mayoritario entre los tion no está ni mucho menos resuel tal entre los jóvenes hay un sen timiento fuerte a favor de la independencia», advierte Kirsten Thornton cofundadora de Generation Yeshace una década. «El problema es todo lo que ha ocurrido estos años tanto en Londres como en Edimburgo, y la per cepción creciente de que los políticos solo miran por si mismos e ignoran los problemas de la gente».

•Yo voté por el No hace to anos, pe ro visto cómo han ido las cosas des pués del Brexit estoy dispuesto a vo tar por el Sí si hubiera un segundo referendum», advierte Jim McGregot, que regenta una uenda de whisky en Inverness, la puerta de entrada de los Highlands. «Todo son problemas para exportar y más burocracia des de que nos fuimos de la UE»

En Glasgow, la capital del «Si». Sal mond aprovechó el aniversario para reinvindicar el protagonismo perdido, al frente abora del Alba Party, que apenas logró 11.700 votos en las electiones y cuenta con un diputado regional. «Tenemos que poner fina una serie de humillaciones, capitulaciones y rendiciones en este país», pro clamó Salmond ante un puñado de independentistas en George Square.



El primer ministro británico, Keir Starmer, y su mujer Victoria desembarcan en Washington para acudir a la cumbre de la OFAN. STEFAN ROUSSEAU-AP

# El escándalo de los regalos personales a los Starmer

Trajes, gafas de 2.800 euros y entradas para Taylor Swift son algunos de los obsequios

C. F. LONDRES

El primer escándalo compartido de keir y Victoria Starmer desde su llegada a Downing Street está servido. Los tabloides lo han bautizado como el Wardrobegate, en referencia a los trajes que tanto él como ella han recibido como «regalos perso naies», entre los que figuran también unas gafas de 2.800 euros, cuatro entradas para ver al Arsenal por 2.600 y otras cuatro entradas para un concierto de Taylor Swift por 4.750

En total, Keir Starmer ha recibido una canadad estimada en unos 18,000 euros en regalos en los ultimos cua tro años desde que fue elegido lider laborista en el 2020, mas que ningu no de sus predecesores. Aunque gran parte de los «regalos personales» han sido «declarados», varios dipu tados conservadores han aprovechado la ocasión para reclamar una in

vestigación por parte de la comisión de estándares parlamentarios.

En el centro de la polemica està Lord Waheed Aili, de 59 años, el millonario productor de television, fa moso por haber sido el primer musulmán gay en entrar en la Cámara Alta, por gentileza de Tony Blair. Alli hijo de inmigrantes indios afinca dos en Trinidad y Tobago y Guyana, es uno de los mayores donantes del Partido Labonsta, al que ha contri buido con 830.000 euros en las ulti mas dos décadas (60.000 en el ulti mo año)

A cambio de sus generosas con tribuciones, al baron Alli le fue per mitido «formar una parte importan te del equipo de Starmer durante la campaña», segun fuentes citadas por The Guardian. Su labor a la sombra le ha permitido aparentemente con tar con un pase especial para Downing Street, otra ramificación del escan dalo también bautizado por los ta bloides como «passes for glasses» («pases por gafas»)

Las galas de diseño que ha luci do en los ultimos meses Starmer, y que ha servido para relanzar su ima gen, llevan precisamente la estam pa del barón Alli, curtido también como director ejecutivo de la firma de moda *online* Asos. Otros 19.000 euros aportados por Alli strvieron para que el candidato Starmer pu diera comprarse nuevos trajes du tante la campaña

Otros 6,000 euros sirvieron para que Victoria Starmer pudiera tam bien renovar su vestuario y contar incluso con un «asistente personal» para las compras. La primera dama se dejó ver estos dias en la Semana de la Moda de Londres con un traje cedido para la ocasión por su dise ñadora predilecta, Edeline Lee.

Los medios conservadores han criticado duramente a Lady Vic por su falta de sensibilidad a la hora de lucir un traje de lunares en medio de la tormenta del Wardrobegate. Victoria Starmer habia decidado hasta ahora mantener un perfil bajo, seguir con su trabajo a tiempo parcial en el Sistema Nacional de Saludy no con ceder una sola entrevista.



#### ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA

El Consejo Rector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, siguientes y concordantes de los Estatutos de la Entidad, convoca a las Sras. y Sres. Socios a Asamblea General (Juntas Preparatorias y Asamblea de Delegados) Extraordinaria, que tendrá lugar en las horas y localidades que a continuación se indican, y conforme al Orden del Día que más adeiante se referirá.

Las Juntas Preparatorias de dicha Asamblea se celebrarán los dias, horas y lugares que figuran en el cuadro inferior y con el mismo Orden del Dia que la Asamblea de Delegados, con la sola adición de la designación de Delegados que asistirán a la Asamblea.

Asamblea General (de Delegados) Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Toledo, calle Méjico sum. 2, el próximo día 23 de octubre de 2024, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria:

#### Asamblea General (de Delegados) Extraordinaria ORDEN DEL DIA

RO: Elección de Presidente de Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito y de su Consejo Rector

Elección de cinco (5) miembros titulares y un (1) suplente del Consejo Rector de Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.

Elección de un (1) interventor supiente de Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.

Elección de tres (3) miembros titulares y un (1) suplente del Comité de Recursos de Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativo de Crédito.

SEGUNDO» Delegación de facultades para la ejecución, formalización, subsanación y efevación a publico de los acuerdos, así como para promover su inscripción.

TERCERO.- Elección de dos (2) socios para la firma del acta.

CUARTO. Sugerencias y preguntas.

#### Juntas Proparatorias:

| FECHA      | 14Conv.  | 2*Conv.  | Zona                  | Lugar de reunión                                                                                            |
|------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Albacete              | Oficina Eurocaja Rural OP, Paseo de la Libertad, 10, Albacete                                               |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Alcázar de San Juan   | Oficina Eurocaja Rural, Cl. Del Doctor Bonardell, 20, Alcazar de San Juan (Ciudad Real)                     |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Alicante              | Oficina Eurocaja Rural, Av. Aguilera, 15, Alicante                                                          |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Ávila                 | Oficina Eurocaja Rural, Cl. San Juan de la Cruz, 38, Ávila                                                  |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Castellon de la Plana | Oficina Eurocaja Rural, Plaza del Real, 16, Castellón de la Plana                                           |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Guadalajara           | Salón Actos Eurocaja Rural, Cl. María Pacheco, 100, Guadalajara                                             |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Illescas              | Oficina Eurocaja Rural, Cl. Coso, 9 , Illescas (Toledo)                                                     |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Lillo                 | Auditorio Municipal de Lillo, Cl. M Antonia de la Maza,16 Lillo (Toledo)                                    |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Madrid                | Oficina Eurocaja Rural, Urb 1, Avda.Madrid s/n Locales 5 y 6 MERCAMADRID, Ctra. Villaverde-Vallecas, Madrid |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17 30 h. | Mora                  | Salón Actos Eurocaja Rural, Cl. Leandro Navarro, 5, Mora (Toledo).                                          |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Talavera de la Reina  | Oficina Eurocaja Rural, OP, Av. Toledo, 6, Talavera de la Reina (Toledo)                                    |
| 17 10 2024 | 17:00 h. | 17 30 h. | Tarancon              | Oficina Eurocaja Rural, Av. Miguel de Cervantes, 43, Tarancon (Cuenca)                                      |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Toledo                | Salón Actos Eurocaja Rural, Cl. Méjico, 2, Toledo                                                           |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Torriyos              | Oficina Eurocaja Rural, Pza. España, 15, Torrijos (Toledo)                                                  |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Valencia              | Oficina Eurocaja Rural, Urb 1 Av. Del Puerto, 119, Valencia                                                 |
| 17-10-2024 | 17:00 h. | 17:30 h. | Valladolid            | Oficina Eurocaja Rural, Paseo de Zomila, 48, Valladolid                                                     |

Para disistir a las Juntas Preparatorios, las Sras, y Sres, Socios deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia y Delegación en la que figurará la Zona a la que están adscritos, estando a su disposición en el domicilio social y en sus respectivas oficinas, agencias financieras.

II. - La acreditación de las Sras, y Sres. Socias en las Juntas Preparatorias padra realizarse desde las 16.30 h.

ill. Se informa vobre la aplicación de las articulas 56-59, 70-71-73. 74 bis y concordantes de las Estatutas Sociales, asi como de las demás disposiciones legales aplicación de las articulas, prohibiciones e incompatibilidades y duración del mandato. En particulas, se particulas de las Consejeros e interventores es de 4 años, y la de los miembros del Comité de Recursos de 2 años.

Las candidaturas suscritas por los interesados y en su caso por los promotores, se presentarán ante el Conseio Rector en el plazo que media entre la fecha de la convocatoria a Asamblea General y los tres dias hábiles anteriores o la Lelebración de la primera Junta Preparationia. El Conseio Rector extenderá diligência con la fecha y hora de la candidatura y expedirá recibo de la misma. El escrito de presentación de cada candidatura deberá expresar claramente el nombre y dos apellidas y Documento Nacional de identidad de las distintas candidatos propuestos para cada una de las cargos objeto de elección.

Al escrito de presentación deberá acompañarse declaración de la candidatura, los documentos acreditativos de sus condiciones de elegibilidad y, en su casa, la identificación y firma de los promotores.

IV Efectuándose la elección de los cargos entre los candidatos propuestos para cada una de ellos mediante papeleta, resultando elegidos los candidatos que obtunieran, para los distintos cargos, el mayor numero de votos Resultando elegidos suplente el candidato que hubiese obtenido mayor numero de votos exclusión hecho de los elegidos titulares.

V. De conformidad con la dispuesta en el artículo 529 bis, apartado 6 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto, Legislativo 1, 2010, de 2 de julio, en concardancia con su Disposición adicional decimosexta según la redacción dada por la Ley Orgánica 2, 2024, de 1, de agosto, de representación pantaria y presencia de mujeres y hombres y la Disposición fransitoria primera de la criada Ley Orgánica 2, 2024, de 1, de agosto, de representado en el Consejo Rector, deberá oliginar el parcentaje del trema y tres por ciento del sexo menos representado en el Consejo Rector, deberá oliginar el parcentaje del trema por ciento del sexo menos representado en el Consejo Rector, deberá oliginar el parcentaje del trema por ciento del sexo menos representado en el Consejo Rector, de esta obligaciones puede dar lugar o la comisión de la infracción del sexo menos representado en el artículo 20,9. El incurriplimiento de estas obligaciones puede dar lugar o la comisión de esta infracción de artículo 20 el la texte de 20,9. El incurriplimiento de estas obligaciones puede dar lugar o la comisión de esta infracción se el impondir al infracción de artículo 20,9 el la la Ley de 20,9. El incidente sanciones 1. Multa por importa de hasta la mayor de las sequentes cirias de l'interesción lo de las sequentes sanciones 1. Multa por importa de hasta la mayor de las sequentes cirias de las entidad infractions de los fondos fotales, propios o ajenos, utilizados en la infracción del sinfracción del sinfracción del sinfracción del mencios del valores durante un plazo no superior a un año. El superior del cardidado del sistema multilateral de negociación correspondiente por plaza no superior dun año. El superior del cardidado del sistema multilateral de negociación correspondiente por plaza no superior a un año. El superior del cardidado del sistema multilateral de negociación correspondiente por plaza no superior a un año. El superior de la cardida finducien; S. Restitución de los seperiores de las perioda

Vi En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento dE 2016-679) y de la Ley Orgánica 3-2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantia de los derechos digitales se le informa que Eurocaja Rural, 5.C.C. es el Responsable de Tratamiento de los datos realizado en el marco de las celebración de los Juntos Preparatorias y de la presente Asamblea General, con la finalidad de gestional el ejercicio o delegación de los derechos de asistencia, información y vato, as como para el cumplimiento de cuantas obligaciones legales se deriven de la convocatoria y celebración de la misma. Los derechos de accesa, recilificación, supresión, apasición limitación del tratamiento y portabilidad podrán ejercitarse ante el Delegado de Protección de Datos en el domicilio de la Entidad o en la dirección apatignatival, es. Igualmente podra presentar una reciamación ante la AEPD, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en winti acado no haya contratación en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en winti acado no haya contratación en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en winti acado no haya contratación en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en winti acado no haya contratación en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en winti acado no haya contratación en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en winti acado no haya contratación en el ejercicio de sus derechos.

VII. La que se hace publico para general conocimiento, a tenor de la dispuesta en los articulos 43 y 44 de los Estatutos de la Entidad.

Toledo, a 18 de septiembre de 2024.

El Presidente Javier López Martin EL CONSEJO RECTOR



NOTA: La delegación de voto se hará, conforme al articulo 46 de los Estatutos de la Entidad después de publicada la presente convocatoria y antes de las 15 00 horas del dia habil inmediato anterior a la celebración de las Juntas Preparatorias.

#### OFICINAS OPERATIVAS:

Toledo, Cl. Meilco, 2 / Guadalajara, Cl. Virgen del Amparo, 30 / San Clemente (Cuenca), Cl. La Fena. 8 / Madrid, Cl. Pedro Teixeira, 12 / Ávila, Cl. San Juan de la Cruz, 38 / Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Cl. Del Doctor Bonardell, 20 / Albacete, Avda. de España, 45 / Alicante, Avda. Aguilera, 15 / Valencia, Avda. Pio XII s/n / Castellón de la Plana, Plaza dei Real, 16 / Yecla (Murcia), Cl. Esteban Diaz, 31 / Valladolid, Paseo de Zomila, 48 / León, Piaza de la Inmaculada, 7 / Palencia, Plaza San Lázaro, 5 / Segovia, Cl. José Zomila, nº 85, bajo./Burgos, Cl. Vitoria, 141 / Soria, Cl. Campo, 1.

# EEUU sorprende a los mercados con un drástico recorte de tipos

 La Reserva Federal aplica una drástica bajada de medio punto al precio del dinero, que queda entre el 4,75% y 5%
 Críticas al organismo sobre la lentitud de su política frente al debilitamiento de la economía

PABLO PARDO WASHINGTON
CORRESPONSA

La Reserva Federal de Estados Uni dos ha cambiado el foco de su atención. Ya no es la inflación, sino el mantenimiento del pleno empleo, que es un mandato tan importante para ese banco central como la estabilidad de precios. Y eso le ha lle vado a que la primera bajada de tipos de interés tras la crisis del Covid-19, hace más de cuatro años, de medio punto porcentual. Ahora, el precio del dinero queda en una banda que oscila entre el 4.75% y el 5%.

Asi lo explica el comunicado pos terior a la reunión, que declara que «el Comite idel Mercado Abierto, que es el órgano de la Fed que se ocupade los tipos de Interés] ha ganado más confianza respecto al movimiento sostenible de la inflación hacia el 2% [el objetivo del banco central], y cree que los riesgos para lo grar sus objetivos de inflación y em pleo están más o menos equilibra dos». Por si quedara alguna duda, el texto explica que la Reserva Fede ral «està firmemente comprometi da en el apoyo al pleno empieo» Otros bancos centrales, como el BCE. no tienen el pleno empleo entre sus objetivos.

El presidente de la Fed. Jay Powell, negó ayet en rueda de prensa que la institución «se haya quedado por atrás» a la hora de adaptar la politica monetaria a la realidad de la economía. Pero en los ultimos dias se han multiplicado las señales de debilidad de Estados Unidos, sobre to do en lo que se refiere al mercado laboral, que es una de las principa les causas de inflación en ese país. Para algunos, eso ha puesto en peligro el «aterrizaje suave» que bus ca el banco central, y ha acercado el peligro de una recesión.

Ese cambio es lo que ha propicia do este recorte, enorme para lo que esperaba la propia Fed hace apenas tres meses, cuando sus previsiones -la llamada linea de puntos- suge rían una sola bajada de tipos este año que, además, tendría lugar en diciembre. Apenas han pasado 96 dias desde aquella previsión y el banco central ya ha bajado el precio del dinero el dobie de lo que entonces preveía. Claro que no es solo el banco central guien ha sido pillado por sorpresa. Hasta hace apenas una semana, los mercados financieros no consideraban factible un recorte de los tipos de medio punto. Incluso aver, una hora antes de que se anunciara la decisión, el mercado de futuros daba un 55% de posibilidades a que el recorte fuera de 50 puntos básicos -como finalmente fue- y un



Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal en una imagen del pasado mes de agosto en la cumbre financiera de Jakson Hole, en EEUU. A.P.

DATOS

4,2%

TASA DE DESEMPLEO. El mercado laboral es uno de los principales indicadores que ha seguido la Fed para tomar su decisión. En agosto, la tasa de paro era del 4.2%.

2,5%

INFLACIÓN. La Ped ha sido muy criticada por subir tarde los tipos de interés para frenar la inflación –que el pasado mes de agosto se situaba en el 2,5%—y ahora para bajarlos.

120%

DEUDA. El volumen de deuda publica de estados Unidos representa un 120% de su PIB y el déficit sobre la producción anual es del 3.71% 45% a que se limitara a 25. En otras palabras: era casi como echar una moneda al aire.

La magnitud del recorte parece indicar que el banco central esta dounidense da, al menos por ahora, por ganada la batalla contra la inflación desatada por las interrupciones de la cadena de suministros causadas por la pandemia, por las tensiones en Ucrania y en las ruías maritimas del Mar Rojo, y por los estimulos fiscales para mantener la actividad durante el Covid 19, primero, y llevar a cabo la política industrial intervencionista que de mócratas y republicanos apoyan en EEUU.

#### PRECIOS DISPARADOS

Ahi tambien hay una parte, no pe queña, de responsabilidad de la propia Fed, con sus estimulos moneta rios durante el Covid-19, primero, y su insistencia en que no iba a haber repunte de precios, después. El resultado fue la mayor subida de la inflación de EEUU en cuatro decadas, y un lastre mortal a las aspiraciones de Joe Biden de ser reelegido como

presidente en las elecciones del 5 de noviembre.

Así que no se trata solo de un cam bio de ciclo en la politica moneta ma. También de una reorientación de la politica monetaria. Y de lo que parece un nuevo error de la Fed ba jo la dirección de Jay Powell: el banco central estadounidense fue lento en subir tipos y ahora también llega tarde para bajarlos. De hecho de los grandes bancos centrales oc cidentales, la Fed es el ultimo en ini-

La medida encaja con la de otros grandes bancos centrales

El mercado laboral es una de las mayores causas de inflación ciar la senda de la relajación mone taria pero, también, el que lo ha he cho con un recorte más drástico.

Ahora todo parece indicar que el precio del dinero se mantendrá es table hasta la reunión de la Reserva Federal en diciembre. Normalmen te, el banco central no toca los tipos en su ultima reunión ante de las elecciones para evitar ser acusado de interferencia en el proceso electoral.

Con todo, y aunque llega muy al final de la campana electoral, la bajada de tipos anunciada ayer pue de convertirse en una ayuda para la candidata democrata Kamala Harris, dado que va a hacer que los in tereses de las hipotecas en el mer cado bancario, que llevan bajando desde el verano, sigan cayendo y es, además, un signo de confianza en la economia y una señal de que la bidenflación, como llaman los republicanos al episodio de altos precios de la presidencia de Joe Biden, está empezando a quedar atrás. En Bolsa se espera una cierta rotación hacta valores mas cíclicos, como bienes de consumo, en detrimento de las tecnológicas.

# La inversión no recupera el nivel de 2019 pese al mayor repunte del PIB

El INE revisa al alza el crecimiento de la economía, que resulta ser un 2,5% más grande

ALEJANDRA OLCESE MADRID

La Inversion empresarial, que el Instituto Nacional de Estadistica mide por medio de la Formacion Bruta de Capital Fijo (FBCF), se encuentra to davía un 1,4% por debajo del nivel previo a la pandemia a pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) está un 3,6% por encima, segun constato ayer el INE al publicar su revisión de la serie histórica desde 1995

En concreto, la economia española vale hoy un 2,5% más de lo que se creia ayer, ya que et PIB se situa a cie me de 2023 en 1,498,324 millones de euros. Esto se debe a que la caida de 2020, provocada por la pandemia, no fue tan fuerte como se creia (fue del 10,9%, tres décimas menos de lo cal culado) y a que la recuperación pos terior fue más rápida: el PIB creció un 6,7% en 2021 (tres décimas más), un 6,2% en 2022 (cuatro décimas más) y un 2,7% en 2023 (dos décimas más)

#### El mayor avance de 2023 fue por las exportaciones y el consumo público

Este incremento acumulado es en terminos nominales, es decir, en eu ros corrientes sin tener en cuenta el efecto de la inflación, mientras que la revisión del crecimiento en terminos reales ha sido muy inferior, por lo que no altera sustancialmente las previsiones que se manejan para este 2024.

Lo que sí es cierto es que aunque en conjunto que el PIB sea más alto de lo que cretamos es una buena noticia, la composición del crecimien to ha variado ligeramente a peor. En 2023, la revisión al alza se explica principalmente porque subió mu cho más de lo previsto el gasto de las



Carlos Cuerpo, ministro de Economia. El-1-

Administraciones Publicas (un 5,2% y no un 3,8%) y las exportaciones (un 2,8% y no un 2,3%), mientras que el gasto en consumo final de los ho gares repuntó un 1,8% -como se ha bia medido inicialmente- y la Formación Bruta de Capital -en la que se incluye tanto la FBCF, es decir la inversión, como la variación de existencias- cayó mucho más de lo que

se creia (un 1,6% y no un 0,4%)

«El crecimiento del consumo en 2023 fue del 1,8% con una economia que crecio un 2,7%. Que no se haya re visado al aiza esta partida nos apun ta a un modelo de crecimiento enfo cado a la exportación de servicios y el sector exterior y en el que hay va rios indicadores de consumo y gasto de los hogares que apuntan a que, pese al crecimiento del empleo, la gen te no está gastando en consumo tan to como uno hubiera podido supo ner dada la evidencia historica», se ñala a este periodico Miguel Cardo so, economista jefe para España en BBVA Research.

En lo que respecta a la inversión, lamenta que «se sigue comportando mal» y que «la recuperación tras la

pandemia se ha hecho sin inversión». Que la mayor parte de la revisión del crecimiento se deba al consumo publico y que se haya dado a pesar de una peor evolución de la inversión es relativamente negativo a futuro, por que intensifica esta percepción de que parte del crecimiento es dificilmente sosteruble a medio plazo, sobre todo con la consolidación fiscal del año que viene. No es positivo que en los ultimos cuatro anos no se haya inverudo, lo único que han hecho las em presas es ir reemplazando la maquinana que se ha quedado obsoleta, pero no han aprovechado el boom de las exportaciones para incrementar capacidad\*

Por componentes, la destinada a maquinaria, bienes de equipo y sis-

#### MENOS BUROCRACIA

PLAN DE ECONOMÍA. El munistro de Economia. Carlos Cuerpo, ha lanzado este miércoles un plan para simplificar los trámites a los que se entrentan las empresas en las diferentes administra ciones, lo que permitirá «eliminar las barreras y obstáculos a la actividad empresarial» y avanzar en la unidad de mercado.

CON LAS CCAA. Cuerpo presento esta propuesta a la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Chma de Negocios, a la que asistieron representantes de todas las comunidades y la Pederación Española de Municipios y Provincias (Femp).

temas de almacenamiento está un 7% por debajo del nível de 2019 (en este grupo destacan los equipos de transporte, con una brecha del 26,8%), la inversión en recursos biológicos cultivados está un 9,9% por debajo, y la de viviendas y otros edificios es aun un 3,2% inferior. Solo crece la de productos de propiedad intelectual, que se situa un 14,8% por encima.



### Sánchez se salta la regla del INE

Pasaban las og.oo horas y aun faltaban dos para que el Instituto Nacional de Estadistica (INE) difundiera su esperada revisión extraordinaria sobre el comportamiento de la economia española tras la pandemia. ¿Mantendria los ultimos datos? ¿Los revisaria a la baja? ¿Lo haria al alza? El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vino amba durante la sesión de control en el Parlamento este miércoles y, con tal de acallar al lider de la oposición, Alberto

Nuñez Feljóo, empezo a enumerar datos económicos incluido este confidencial a esa hora: «Y hoy, el Instituto Nacional de Estadística revisa al alza todas las cifras de crecimiento de 2022 y 2023». El lider del PSOE pudo así presumir de que su gestion económica fue mejor de lo que incluso ya habia revisado al alza hasta entonces el propio INE.

Sanchez se saltó así, segun ha podido comprobar este diario por la cadena de acontecimientos de este miercoles, una regla de confidencialidad requerida a Moncloa y al Ministerio de Economia por la autoridad estadistica. El INE está adscrito al Ministerio de Economia pero teóricamente es neutral en su política oficial de difusión: «Para las estadisticas estructurales la publicación se realizará de forma general a las 11 de la mañana. En este momento la información estadistica será publica para todos los usuanos al mismo tiempo». Eso no

quiere decir que Sanchez no pueda saberlo antes. Es política tradicional del livir comu nicat al Gobierno de todo signo en la vispera qué es lo que va a anunciar, pero con una regla clara de embargo: «La información comunicada quedará embargada y los receptores no podrán hacer runguna decla ración ni uso publico hasta la publicación oficial por parte del INE».

El propio presidente del Gobierno vulneró esta norma e hizo uso publico, porque le favorecia. Veteranos del INE recuerdan que Rajoy cayó también en alguna ocasión en la tentación, pero es particularmente llamativo que lo haga ahora Sánchez cuando urge a un teónico plan de regeneración democrática y transparencia institucional.

Dos horas después de su intervención, el INE anunció, en efecto una relevante mejora: El crecumiento en volumen del PIB en 2022 se revisa cuatro decumas al alza, hasta el 6,2%. Y la de 2021 se revisa tres decumas al

aiza, hasta el 6,7%». La sahda de la crisis de la pandemia fue asi más rápida de lo predicho por el propio INE entonces. Entre los años revisados entró 2022, en que por cierto se vio obligado a dimitir «por razones personales» el antenor presidente de la anstitución, Juan Manuel Rodriguez Poo.

Se trata de una revisión quinquenal que suele provocar cambios, en ocasiones de menos calibre –fue a la baja en 2016– o más al alza como en 2004. En ella queda tambien acreditado que la economia española se hundió en 2020 un 10,9%, el mayor desplome de la Unión Europea, por encima de Grecia y casi el doble de la media de los 27. También aflora que ni con revisión al alza se recuperan aun niveles de inversión previos a la pandemua.

Por esto es tan importante que Sánchez vuelva a hablar de lo que si debe sin restricciones: como acelerar el recorte de deuda para tener más margen ante otra crisis.



El presidente Pedro Sanchez junto a los agentes sociales y la ministra Elma Salz tras la firma del acuerdo de pensiones en La Moncioa. El c

# CEOE mueve hilos con Junts para tumbar la reducción de la jornada

Los empresarios se movilizan mientras Yolanda Díaz presiona a patronales catalanas

CRISTINA ALONSO MADRID

La CEOF, está moviendo hilos a traves de la pational catalana Foment del Treball para amarrar el rechazo de Junts a la reducción de la jornada laboral que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo, segun ha podido saber EL MUNDO por fuentes conocedoras de los discretos contactos que se están producien do en estos dias, coincidiendo con la gira que está llevando a cabo la vice presidenta Yolanda Díaz en Barcelo na, precisamente, para intentar con vencer al empresariado catalan de que apoye su reforma.

Es una pelea por el voto de los inde-

pendentistas catalanes, que son claves en la aritmética parlamentana para el Gobierno de coalición y que ya han demostrado que pueden tumbar medidas de calado como la senda fiscal o, es

ta misma semana, la ley para regular el arquiler de temporada.

Fuentes de Foment confirman los contactos con Junts, aunque enmar can el movimiento en las «conversa ciones habituales» con los grupos par lamentarios. Si bien es cierto que reconocen que los de Carles Pingdemont están mostrando un «especial anteres» por los asuntos de ambito económico

en esta legislatura y estan «más activus» en conocer la posición de los empresanos catalanes respecto a estos temas. De hecho, fue el propio presidente de Foment, Josep Sánchez Litbrequien inicialmente trasladó a la cupula de la CEOE que, llegado el caso, Junts tumbaría en el Congreso la reforma para la reducción de jornada, tal y como reveló este periódico.

«En este tema están alineados con nosotros, y nosotros con la CEOE» in sisten desde la patronal catalana. Alineados, por tanto, en el rechazo, tal y como están evidenciando los negociadores de Antonio Garamendi en la me-

sa de dialogo so
cial La ultima propuesta del Minis
terio de Trabajo
lanzo un anzuelo
a los empresarios
con borificacio
nes a las contrata
ciones indefinidas
en las pymes, pe
ro ante la falta de

concrecion por parte del equipo de Di az, CEOE sigue en el no.

De septiembre. Los sindicatos

han convocado protestas ante

las sedes de la CFOE en todas

las capitales de provincia.

De hecho, este mismo jueves estaba prevista la celebración de una nueva reunión de la mesa, pero el Ministerio la ha aplazado a la próxima semana porque todavia no ha podido concretar negro sobre blanco su oferta de bomficaciones, segun confirman fuentes del dialogo social.

#### FOTO DE SÁNCHEZ SIN EL RESPALDO DE SUS SOCIOS

Los jardines de La Moncioa se engalanaron ayer para escenificar el ultimo acuerdo alcanzado en materia de pensiones. Casi dos meses después del pacto en la mesa de dialogo social, el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, citó a los primeros espadas de las organizaciones empresariales y sindicales para plasmar sus firmas en un documento que ya es casi papel mojado porque no cuenta con el apoyo de la mayoria del Congreso necesaria para sacario adelante. Ni siguiera con el de los socios de la coalición progresista, que han pedido modificaciones y han exigido una memoria de impacto económico que el Ejecutivo aun no ha difundido.

Ante la negativa de la patronal, el Gobierno está dispuesto a sacar adelante un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral unicamente con los sindicatos, pero es consciente de que corre el riespo de sufur uma nueva de trota parlamentaria. Por eso, la vice presidenta Diaz se ha lanzado a una tonda de contactos en Barcelona para intentar convencer al empresariado catalán de las bondades de su refor ma. Ayer por la mañana mantuvo una primera reunión con el presidente de Prinec, Antoni Cañete, que no dio de masiados frutos, ya que la patronal de las pymes catalanas expresó su «preocupación» por la actual propuesta y advirtió de que puede afectar a la via bilidad de muchas empresas. Hoy se rá el turno de Fornent.

Entre tanto, los sindicatos presto nan por su lado a favor de la reducción de jornada. En una asamblea conjunta celebrada este miércoles los lideres de CCOO y UGT. Unai Sordo y Pepe Álvarez, revalidaron su convocatoria de protestas ante las sedes de la CEOE en todas las capitales de provincia el próximo 26 de septiembre y dieron un paso más al anunciar que desde ya van a empezar a movilizarse también para arrancar el apoyo parlamentario.

Los sindicatos temen que el Gobier no dude de llevar la reforma al Congre so sin un acuerdo tripartito y buscan alianar el camino. Mision compieja, en cualquier caso, porque no solo Junts, sino otros socios de la coalición como ERC, Bildu o BNG ya han amenazado con tumbar otros pactos como el de las pensiones que rubricaron ayer más mo con Pedro Sanchez en La Mondoa.

#### Vivienda agiliza un reglamento para limitar los alquileres temporales

**EL MUNDO** 

Apenas 24 horas después de que el rechazo de Junts tumbase el reglamento impulsado por el Gobierno y sus socios de legis latura para limitar el alquiler de temporada, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodriguez, se comprometió ayer a desarrollar antes de terminar 2025 un reglamento para este mismo fin que permita abordar uno de los agujeros de la recien te Ley de Vivienda

Con ese mismo objetivo, el Gobierno también está traba jando en una plataforma unica de contratos temporales, de alogamientos turísticos y de habitaciones accesible para las administraciones competentes para combatir su uso fraudulento

Así lo señaló ayer Rodríguez en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde también explicó que el reglamento se está desarrollando «en coheren cia con la normativa europea» para dar «garantias, seguridad y transparencia», «Lo vamos a hacer apoyandonos, para dar tranquilidad y seguridad (u ridica, en instituciones tan valoradas en nuestro país como el Colegio de los Registradores y rambién el Conseto General de la Notaría», apuntó en palabras recogidas por Europa Press en referencia a la plataforma

Sobre los plazos, la ministra indicó que de momento se está trabajando en el seno del ministerio y en coordinación con el de industria y Turismo, con un plazo límite de finales de 2026 y el compromiso de elaborario antes de finales 2025, aunque confia en que esté listo antes.

#### SERIEDAD Y RIGOR

En opinión de Rodriguez, los di ferentes grupos parlamentarios del hemiciclo tendrian que es tar «atendiendo las principales preocupaciones de la ciudada nia» en torno a la vivienda, «Lo que pido a los grupos parlamen tarios es que se hagan responsables y trabajen con seriedad, con rigot, para dar respuesta a esta cuestión», espetó ayer en los pasillos del Congreso.

A rengión seguido, la minis tra lsabel Rodriguez recordó que desde hace va dos meses su de partamento está trabajando con un grupo multidisciplinar de profesionales «que conocen lo que está sucediendo en el mer cado inmobiliano» para elaborar un reglamento que permita combatir el fraude en este tipo de alquileres mediante su reguliación en la Ley de Arrendamien tos Urbanos.



### Ganar o perder elecciones a través de la vivienda

La célebre pirámide de las necesidades de Maslow, en su versión algo caricaturizada, exponía que las prioridades de un ser humano eran sencillas: encontrar comida, una casa, una familia, pertenencia social, y, por ultimo, bienestar espiritual.

Los fuertes ascensos de los precios de la vivienda están dificultando cada vez más que un segmento creciente de la población pueda acceder a este esencial segundo escalón de la pirámide, bien en forma de compra o de alquiler. De aquí se deduce por qué la dificultad para acceder a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos occidentales. De estas preocupaciones se deriva una consecuencia política: en muchos países, el acceso a la vivienda ha pasado a ser uno de los mayores caballos de batalla de los diferentes partidos políticos con capacidad de gobernar.

Recientemente, las elecciones en el Reino Unido tuvieron a la vivienda como protagonista. El partido laborista señalo la nefasta gestión realizada por los conservadores en politicas de planeamiento (fabricación de suelo), prometió agilizar trámites para construir más viviendas aseguibles y logró así una abustada victoria, especial mente entre los jóvenes: solo uno de cada diez de menos de 35 años votó a los conservadores. En sentido contrario, la calamitosa situación de la falta de viviendas en Canadá ha permitido a la oposición conservadora plantear una serie de acciones para aumentar la producción, acciones que la han llevado a liderar claramente las encuestas en veinte puntos frente al partido del actual primer ministro Trudeau, que ha incumplido su promesa de reductr los alquileres; en realidad sus precios se han duplicado en ocho años.

Es importante además insistir en que el sueño de acceder a una vivienda no solo moviliza el voto joven, sino también el de padres y abuelos, que quieren que sus descendientes tengan oportunidades de acceso similares a las que ellos disfrutaron. En EFUU, donde las casas han subido un 54% desde el Covid y donde el indice de asequibilidad de la vivienda se situa hoy en dia en uno de los peores niveles de su historia, republicanos y demócratas andan a la zaga propugnando políticas para impulsar el numero de viviendas asequibles, algo que se percibe en las intervenciones de Trump y Harris, y que marcara el desempate.

La vivienda ha subido en muchos países occidentales debido en general a una oferta (construcción de casas) inferior a la deman da (formación de hogares). Por ejemplo, en España, la relación entre una y otra lleva muchos años por debajo de 0.4, cuando debena ser 1, lo que explica que las casas hayan subido un 26% desde el Covid. Muchos potiticos plantean solucionar el problema por el lado de la demanda (ayu-



Bloque de viviendas en alquiter en Barcelona, EUROPA PRESS.

El acceso a la vivienda se ha convertido en el caballo de batalla de los partidos políticos

El control de los precios del alquiler restringe aún más la oferta y da pie a subidas de precios

dar a la compra) pero cuando existe una oferta tan limitada, incrementar aun más la demanda no hará sino empeorar la situa ción si no se mejora la oferta. En otras ocasiones se ha optado por medidas populistas que el mundo académico ha mostrado que no funcionan. Por ejemplo, el control de precios de alquiler restringe aun más la oferta, acaba provocando más subidas de precios, un aumento de la economia sumergida y la expulsión del mercado de alquiler de las familias más humildes, el propietario prefiere alquilar a una familia con mayores ingresos al presentar menor probabilidad de impago.

De aht que el economista sueco Lindbeck afirmara: «Tras los bombardeos, el control de precios es la técnica más eficiente para destruir una ciudad».

La solución que funciona pasa pormejorar la oferta para productr más casas y mas asequibles, y son precisamente esas soluciones de oferta bien explicadas las que estan permitiendo inclinar la balanza electoral de uno u otro lado, en función de quién presenta las medidas más realistas para afrontar el problema. El votante quiere soluciones, no brindis al sol

Si analizamos la oferta, el coste de producar una vivienda se ha encarecido debido a diferentes inflacio nes, la de los salanos de construcción, la de matena. les de construcción, la del suelo finalista, que escasea en muchas zonas, y la del coste financiero, debido a los varvenes regulatorios. También, debido al importante peso que los impuestos representan en el precio de la casa; cerca de una cuarta parte, y sube en euros segun sube el coste de una casa.

Las politicas de oferta que funcionarian consisten en aumentar la fabricación de suelo finalista para adecuar lo a la demanda, disminuir los procesos de su tramita ción, su arbitrariedad y su opacidad; acortar, simplificar y centralizar los multiples tramites y permisos asocia dos a la construcción de una casa: resolver la acuciante inseguridad juridica actual en la promoción; habilitar politicas activas de empleo para formar parados que puedan trabajar en la construcción; promover indus trialización de la construcción, para paliar la falta de mano de obra: impulsar la financiación asequible para la construcción de vivienda. bien en alguilet o en venta, y limitar el excesivo peso impositivo que restringe la oferta y la demanda. Son politicas de Estado que requieren de altura de miras y de visión de medio plazo.

Además, se pueden amplementar políticas de oferta con resultados de corto plazo. Por ejemplo, ciudades como Tel Aviv o Houston han facilitado la división horizontal de grandes pisos en otros más pequeños para incrementar la oferta, y han autorizado, en zonas no esenciales de la

ciudad, el aumento de los metros en los que se puede edificar, impulsando la oferta "hacia arriba". También se puede facilitar la conversion de suelo finalista habilitado para uso comercial en apto para edificar vivienda. Los jóvenes serán los principa les beneficiados.

Decia Ed Koch, alcalde de Nueva York en los ochenta que "sacar la basura de la calle no es ni republicano ni democrata". Construir más viviendas asequibles no es ni de izquierdas ni de derechas. Lo importante es que ganen aquellos que reaticen las propuestas que funcionan. Si además las implementan con éxito, posiblemente repetirán en el gobierno.

**Ignacio de la Torre** es economusta jefe de Arcano Partners y profesor en lE

#### BOLSA



| dyn.o           | derma   | CORNEL DE LA CORNE |       |         | MAR.    | MARKATAN ACTION |       |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-----------------|-------|
| Acciona         | 130.400 | -1 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1,14 | 130,100 | 131.700 | ·16,55          | -2,11 |
| Acciona Ener    | 2 600   | 0.060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0_8   | 21 420  | 21 720  | 18.68           | 23 0  |
| Acesana         | 9,470   | 0,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,07  | 9,345   | 9,500   | 30,36           | 11,1, |
| ACS             | 41,740  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,10  | 41,420  | 41,760  | 68,56           | 3,93  |
| Armit           | 196,700 | 2,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,24  | 193,800 | 196,700 | 50,73           | 19,8  |
| Arnadeus        | 65,100  | -0,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,12 | 84,920  | 65,560  | 37,85           | 0,3   |
| ArcelorMetal    | 21,100  | 0,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,67  | 20,820  | 21,150  | 6,83            | 17,7  |
| B Sabadell      | 1,896   | 0,009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,48  | 1,890   | 1,912   | 32,59           | 70,3  |
| 8. Santander    | 4,509   | -0,003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,06 | 4,507   | 4,546   | 43,52           | 19,2  |
| Bankinter       | 7 388   | lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ±     | 7,888   | 7 956   | 3,21            | 36.0  |
| BB vA           | 9.462   | 0.052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.55  | 9.470   | 9 500   | 62.22           | 15,0  |
| Caisa Bank      | 5 392   | 0.012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.22  | 5 3 6 4 | 5,438   | 17.92           | 44.7  |
| Celines Telecom | 36.31   | -0.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.14  | 36 720  | 37 040  | 15.54           | 3,2   |
| Coloniai        | 6 380   | 0.015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,24  | 6 3 2 0 | 64.5    | 19 35           | 2 5   |
| Enagas          | 13.770  | 0.310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.20  | 13.760  | 140 0   | 1763            | 9.71  |
| Endesa          | 19 660  | 0 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163   | 19645   | 20 186  | 19.18           | 6.5   |
| Ferrovial Se    | 38,3201 | -0,160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.42  | 38 040  | 38 320  | 14,12           | 16,0  |
| Ruda            | 21,620  | 0,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,37  | 2 ±00   | 21 720  | 37.02           | 14,6  |

| tinaa             | direct.      | Makada | MARKE. | 440     |        | WARRESTON ARE S |          |
|-------------------|--------------|--------|--------|---------|--------|-----------------|----------|
|                   | COT (Z.) COM | Eulina | - 1    | 466.    | MI     | ANCUMUI         | the Util |
| Grifols           | 0.060)       | -0.205 | 200    | 10 005  | 10,235 | 43,50           | 34 91    |
| AG                | 2,451        | 0,011  | 0.45   | 2.432   | 2,461  | 29.85           | 37.62    |
| lberdroia         | 13 565       | -0 50  | 1 09   | 13.480  | 13.755 | 18.77           | 14,28    |
| Indites.          | \$0.940      | -0.130 | -0,20  | 50 640  | 51 100 | 67.59           | 29 .5    |
| Indra.            | 16,220       | -0310  | 1 88   | 16,220  | 16.460 | 36.11           | 1586     |
| Logista           | 27.680       | -0,229 | -0.79  | 27.640  | 27 960 | 1803            | 13,07    |
| Mapfre            | 2,580        | 0.052  | 2,23   | 2 3 3 4 | 2 388  | 20,23           | 22 49    |
| Merkin Properties | 11,379       | -0,190 | 1,64   | 11,360  | 11,540 | 23,66           | 13,02    |
| Naturgy           | 22,440       | -0,560 | -2,43  | 22,400  | 23,100 | 17,57           | 16,69    |
| Puig Brands B     | 20 180       | -0.260 | 127    | 20 180  | 20 600 |                 |          |
| Redeia            | 17,090       | -0.270 | 1.56   | 17010   | 17 400 | 3,73            | 14,62    |
| Repsol            | 11,735       | 0.015  | 0.13   | 11.715  | 11 775 | 0,69            | 12,75    |
| ROVL              | 73 950       | -0.050 | 007    | 73 950  | 75 500 | 74,39           | 22,84    |
| Sacyr             | 3,194        | 0,008  | 0.25   | 3,176   | 3,200  | 31,74           | 2,18     |
| Solaria           | 12,020       | -0.040 | -0 33  | 11 920  | 12 140 | 8,70            | 35,41    |
| Telefonica        | 4,396        | 0.155  | 1,27   | 4 3/19  | 4,396  | 17,09           | 24,39    |
| Unicaja Banco     | 1,163        | 0,006  | 0,52   | 3,154   | 1,168  | 5,39            | 30,67    |

# La Justicia europea anula una multa de 1.500 millones a Google

Bruselas sancionó al gigante por posición dominante en su plataforma de publicidad

DANIEL VIAÑA BRUSELAS

La Justicia europea ha anulado, «en su totalidad», la multa de 1,490 milio nes de euros que la Comisión Euro pea habia impuesto a Google por abu so de su posición dominante en el mercado de la publicidad a través de AdSense. La compañía se toma de es ta modo una (pequeña) revancha frente a Bruselas después de que la semana pasada confirmase una multa de 2,400 millones por favorecer sus propios servicios de comparación.

Es pequeña no sólo porque haya una diferencia de 1000 millones en tre ambas multas, sino porque Google ya fue sancionada con otras mu cho más elevadas como los más de 4.000 millones de sanción que recibió por imponer restricciones al sis tema operativo Android.

En el caso concreto de la sentencia que se conoció este miércoles, y ante la que cabe recurso, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) estima que aunque «la mayor parte» de los argumentos en los que se apovo Bruselas son correctos, la Comisión «cometió errores en su valoracion».

«No tuvo en cuenta todas las cir cunstancias pertinentes en su evaluación de la duración de las cláusulas contractuales que la Comision consideró como abusivas», incide el Tribunal. Y añade que Bruselas no ha

#### Empleada de hogar en régimen interno para

Importante experiencia y referencias contrastables. Importante salario. Interesadas enviar curriculum a mundointerna2022@gmail.com o lamar al 608 02 54 52

vivienda en Madrid



Logotipo de Google en la ferla de 'Hannover Messe', en Hanover, HANNIBAL HANSCHKE / EFF

demostrado que estas tres clausulas «constitutan cada una un abuso de posición dominante y, en conjunto, una infracción unica y continua»

La anulación de la multa se cono ció además, un dia después de que Ursula Von der Leyen anunciase la formacion de su nuevo Colegio de Comisarios, en el que Teresa Ribera se rá la nueva responsable de Competencia, además de vicepresidenta primera, numero 2 de la Comisión y la encargada de liderar la transición verde Una posición que le hace ser uno de los representantes españoles que más poder ha ostentado en Bruselas y, al mismo tiempo, unas tareas «mábarcables», segun sostienen fuentes comunitanas. En el ámbito de la Com-

#### La Comisión «cometió errores en su valoración», según el TGUE

petencia, la todavia vicepresidenta del Gobierno de España tendrá que continuar con el trabajo iniciado por Margrethe Vestager, que la semana pasada se despidió de su puesto no sólo con la multa a Google sino también con una histórica sanción fiscal de más de 13.000 millones a Apple.

 Hoy es una gran victoria para los crudadanos europeos y para la justicia fiscal», senalo Vestager tras conocerse la sancion. «Es una victoria que me hace llorar porque es muy importante», anadió. Y no fue una for ma de hablar, porque bteralmente se emocionó durante la rueda de prensa que ofrecio en Bruselas.

La vicepresidenta también marcó el camino que, a su juicio, debena se guir su sucesora: «Cambiar los comportamientos incorrectos de las empresas». Vestager expuso que Bruselas no está en contra de las grandes empresas, aunque si incidió en que la ley se puede romper de manera «muy rapida» pero que demostrar que alguien la ha quebrantado es «muy lento». Los procesos de denuncia contra las companias son muy largos, y que Ejecutivos deben dar seguirmento a las poblicas de denuncia.

#### La fotovoltaica crece al ritmo esperado, pero se frena el autoconsumo

G. DEL PALACIO MADRID Si la fotovoltaica ha encadenado varios meses como principal fuen te de generación eléctrica en Es paña este verano ha sido, en gran medida, por el aumento en la potencia instalada que se produjo en 2023, un año en el que se marcó un nuevo récord en este sentido. El parque solar sumó un total de 7.489 MW, un 5.7% más que en 2022, segun desgrana el Informe

anual de UNFF Esost, el autocon-

sumo ha experimentado un fre-

nazo si se compara con los datos

del año anterior, si bien también

esos numeros deben enmarcar se en un contexto de precios dis parados y crisis energética.

En la potencia instalada, el ma yor crecimiento se dio en plantas en suelo, con un 26,5% más, para cerrar en 5,783 MW solo por detrás de Alemania a nivel europeo. En España, Castilla La Mancha lideró la instalación de nueva potencia con 2,032 MW. Sin embar-

go, aunque el autoconsumo ter minó con 1,706 nuevos MW instalados, esto supone un 32% menos de crecimiento.

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) figa un objetivo de 76 GW de solar fotovoltaica instalados para 2030. De momento, según los datos de Redeia, cuenta con 28,3, por lo que se trabaja a buen ntmo. El autoconsumo está algomás lejos, hay unos 7 GW instalados y el plan del Gobierno habla de 19 GW que, además, dependen del interés de los ciudadanos, «O se toman medidas o será dificil conseguirei objetivo en autoconsumo», advirtió José Donoso, di rector general de UNEF

# Un debut con honor

FÚTBOL. El Girona, en su estreno en la Champions, planta cara al PSG y sólo cae en el último suspiro

CHAMPIONS (1º JORNADA)

1

PSG

GIRONA

PARQUE DE LOS PRINCIPES. LLENO

PSG: Safonov Achral, Maquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha (Kung-in, m 62), Fabian (Neves, m. 62), Dembéle (Berardo, 91), Asensio (Kolo Muani, m. 38) y Barcola (Doué, m. 62)

Girona: Gazzaniga, Arnau, David Lopez, Krejci. Miguel, Romeu, Iván Martin (Solis, m. 65) Van der Beek (Danjuma, m. 57), Tsygankov (Fruncés, m. 67), Bryan Gil (Asprilla, m. 65) y Stuani (Portu, m. 57)

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Tarjetas amarillas: Marquinhos, Krejči, Romeu, Gazzaniga

Tarjetas rojas. No hubo

Goles: 1-0 Gazzanigs (m 89

#### AMADEU GARCÍA

El futbol muchas veces es cruel para los porteros. De nada le sirvió a Paulo Gazzaniga firmar grandes in tervenciones ante Ousmane Dem bélé o Achraf Hakimi. Justo cuan do parecia que nada ni nadie podria evitar que el Girona se llevara un punto de Paris en su gran estreno en la Champions, el argentino no logró atrapar un disparo de Nuno Mendes que, tras pasar el balón en tre sus piernas, acabó por convertirse en el 1-0 que le daria el triun fo a un PSG que se las habia visto canutas hasta entonces para battr al portero visitante. Su gesto, de sencajado, desconsolado, lleván dose sus enguantadas manos a la cara consciente de lo caro que ha bia salido su error, quedará maica da para siempre en la historia del equipo de Michel.

Los estrenos siempre son complicados. Muy especialmente, ante a un PSG que, sin Mbappé, sigue siendo un rival temible. El equipo que de Luis Enrique manda con puño de hierro en su liga, contando sus partidos por victorias y suman do 16 goles a favor y solo tres en con tra. Con esas premisa, no es nada raro que el conjunto parisino tarda ra nada y menos en meterte el miedo en el cuerpo al Girona con una incursión de Barcola que la defensa visitante acabó por desbaratar como pudo. De poco les strvió a los jugadores de Michel responder poco después por medio de Bryan Gil Los locales consiguieron mandar en la posesión a lo largo de unos primeros 45 minutos en los que se acercaron con serio peligro a las inmediaciones de un Gazzaniga que. pese a todo, no se vio demasiado exigido bajo los palos. El PSG llegaba, pero le faltaba finalización

El Girona, mientras tanto, tuvo que esperar para silenciar, al menos por unos instantes, la grada del Parque de los Príncipes. Su pose sión más larga no solo le permino



El portero del Girona, Paulo Gazzaniga, ayer durante el encuentro ante el PSG en Paris. F FIFE: AFF

#### MICHEL «Los errores se permiten»

El futbol es cruel y
Michel lo sabe. El
técnico del Girona
exculpó a su portero de
la derrota de anoche.
«Los errores como el
que ha cometido
Gazzaniga se permiten.
Lo que no se puede
permitir es la falta de

compromiso y de actitud», dijo. «Ante el PSG hemos hecho una buena primera parte, luego el equipo de Luis Enrique ha presionado mucho arriba. La victoria del PSG es merecida, pero nosotros estamos orgullosos del trabajo realizado», añadió, Luis Enrique, como hizo en la previa, volvió a elogiar al rival: «Esto

parto. Felicito al Girona
por el partido que ha
hecho. En la primera
parte nos han hecho un
rondido, nos ha
mareado. Ya avisé a
mis jugadores de que el
Girona es un gran
equipo».
El Girona se estrenó en
la Champions en una
jornada que amaneció
con la luctuosa noticia
del fallectimiento de

ha sido peor que un

Salvatore Schillaci, el delantero italiano estrella y màximo goleador del Mundial de 1990. El ex jugador, nacido en Palermo hace 59 años, murió por un cáncer de colon. El que fuera futbolista del Messina, Juventus, inter de Milán y Jubilo iwata llevaba hospitalizado en Palermo desde el 9 de septiembre.

reconciliarse con sus esencias, si no que culminó con un centro car gado de intención que Safonov, relevo bajo los palos del Jesionado Donnarumma, le quito prácticamente de la cabeza a un Stuani que ya se relamia pensando en el remate

Las cosas se le complicaron un poco a Luis Enrique con la mesperada lesión muscular de Marco Asensio que habia protagonizado una de las muchas llegadas de los pari sinos al área contraria. La entrada en el terreno de juego de Kolo Moua ni, no obstante, no contribuyó en primera instancia a cambiar deci sivamente un panorama que acabó con la primera parte marchán dose al descanso sin que ni unos ni otros lograran hacer subir por lo menos un gol al marcador. El Girona, eso sí, tenia al menos en parte el consuelo de haber sobrevivido a un acoso en toda regla de un PSG que, de haber encontrado una opción de remate clara, podría ha berle amargado su tan deseado de but en la máxima competición eu ropea. Algo que, apenas unos pocos años atras en el tiempo, pare cia poco menos que una guimera y que se hizo realidad con una tem porada 2023-24 de ensueño para los gerundenses.

Tras el descanso, el PSG y el Gi rona empezaron a lanzarse golpes para deshacer la igualada en unos primeros minutos del segundo tiem po en que la mejor ocasión pasó por las botas de un Dembelé tan voluntarioso como desesperante. El exazulgrana, con el rival volcado en el área parisma, cruzó casi medio campo con el balón controlado sólo para ver cómo Krejci, inasegui ble al desaliento y sin hacerle falta. acababa por rebañarle el esferico justo cuando se plantaba solo ante Gazzaniga en una accion defensiva tan valiosa como un gol. Volve ria a intentarlo poco después El Mos quito con un disparo lejano que acabaría por morir en manos del meta argentino, tan solvente como de costumbre a pesar de algun que otro titubeo. Por lo menos, hasta el finaly, sobre todo, frustrando de nuevo al francés cuando trató de sorprenderlo buscando la escuadra. De na da le strviò tampoco pedir penalti por mano, no sancionado por el arbitro al entender que su posición era natural.

Con los locales cada vez más ner viosos, el Girona podría haber en contrado sus opciones para enmu decer completamente al Parque de los Principes, en un ocaso en el que kolo Mouani y Achraf rozaron tam bién el gol. A la postre, sería Men des, en el tiempo añadido, quien acabaria por aprovechar el unico gran error de Gazzaniga para con denar a los gerundenses a marchar se de vacio de Paris.

### **DEPORTES**

### REINILDO **MANDAVA**

DEFENSA DEL ATLÉTICO. Justo antes de debutar en la Champions hoy ante el Leipzig, el mozambiqueño se abre en canal para recordar los peores pasajes de una vida que no siempre fue tan feliz como hoy

# «Tras las cosas que pasé, no me quedan lágrimas»

LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN

Reinildo Mandava (Beira, Mozambi que, 1994) sonne. Sonrie todo el ra to. Y eso puede ser lo normal en un futbolista de élite, que lo tiene o pa rece que lo tiene todo. Pero sólo Remildo y su familia saben lo que ha sufrido para llegar hasta aquí. Tanto. que al recordarlo parece a punto de romperse en medio de la entrevista. Pero la sonrisa siempre termina volviendo. Porque Reinildo siempre sa ca el lado positivo de las cosas y nun ca, nunca, se rinde ¿Les suena?

Pregunta, ¿Qué siente cuando suena el himno de la Champions?

Respuesta. Es algo que no se explica, en el momento es increible, se te ponen los pelos de punta y llega una fuerza que no sabes de dónde vie ne La Champions es algo especial P. Leipzig, PSG, Lille, scree que el sor teo ha sido dificil o benevolo?

R. Nos ha tocado esto y estamos ahi para trabajar y pelear partido a par tido y a ver lo que sale al final.

P. ¿Se quedó con la sensación de que se pudo hacer más con el Dormund? R. Sí, todos nos quedamos con ese feeling porque se notaba que podia mos haber hecho un poquito más, pero al final el futbol es ast. Cabeza arriba y a trabajar

P. ¿Ven opciones de ganar la Cham piona League?

R. Trabajamos partido a partido y al final haremos las cuentas.

P. Se ha fichado bien y eso le puede quitar minutos, ¿le preocupa?

R. Es nuestra vida. Tenemos que es tar preparados para jugar lo que toca. Depende del entrenadot él elige y creo que para él también es difícil. Tener un equipo que hace tres cam bios y juega igual es muy bueno.

P. ¿Ha estado en alguna plantilla en la que se veia inferior?

R. No, he jugado con futbolistas que tenian más talento, pero siempre me gusta pelear. Nunca he fichado sa biendo quien va a jugar y soy de in tentar aprovechar las oporturadades. Cuando me las dan, lo doy todo.

P. ¿Cual es el rival más dificil al que se ha enfrentado?

R. Puede ser Di Maria, peto a mí el nombre no me impresiona. De he cho les pego primero para que sepan que estoy ahí y saben que no estoy de broma. Es mi mentalidad.

P. AY de sus compañeros? R. Marquitos [Marcos Llorente] Es un tío de mucha calidad, muy rápi do y me gusta mucho porque entrena como yo.



SERGIO ENRÍQUEZ NISTAL

«Tuve razones para dejarlo, pero mi mujer siempre me mantuvo con los pies en el suelo»

«A los rivales primero les pego para que sepan que estoy ahí y que no estoy de broma»

P. Cuando saludaba a los nuevos, ¿se acorbada de cuando fichó usted? R. St. lo veo y digo: «Buah, seguro que han sentido algo parecido y se han quedado ilusionados por estar en esta plantilla». Yo elegi venir aquí pese a que tema muchos equipos intere sados porque siempre he quendo trabajar con el mister. Dije a mi agente: «Rechaza todo porque voy al Atleti». P. Desde luego, ven el futbol igual. R. Yo creo que en el futbol actual te hablan de talento y eso, pero si no trabajas vas a ser uno más. Hay que luchar todos los dias, sea por dos minutos, por cinco o por 90. Entonces lo doy todo en la cancha hasta que termine el partido o salga con una pierna en la mano.

P. ¿Como fue su primera impresión de Simeone y cómo es abora?

R. Unas de las cosas que mas me sor

prendió fueron su manera de pensar, de creer y de trabaiar. Y, usando el coaching, la manera que tiene de hacerte a ti cambiar de mentalidad con un simple che

P. Cuando se ve en estas instalacio nes, grecuerda de donde viene? R. Lo pienso todos los dias, hasta cuando estoy con mi mujer en casa y recordamos el trayecto para llegar a uno de los mejores ciubes del mun do. Y lo consegui con trabajo, porque nadie me ha regalado nada. Si estoy donde estoy es por muchas cosas que he pasado y he superado. Y pensare eso hasta el dia que me muera.

P. Usted vivió momentos muy duros como la pérdida de sus padres.

R. Tras las cosas que he pasado, no me quedan lágrimas para florar. Soy una persona que hasta en los malos momentos saca algo bueno. He per

dido a mi padre muy pronto, luego a mi madre veso me ha hecho cambiar el chip varias veces y nunca he desistido. Luego he pasado por lesiones y otras dificultades junto a mi familia. pero mi mujer nunca me ha dejado pensar de manera negativa. Tenia muchas razones para dejarlo, pero ella stempre me mantuvo con los pres en el suelo y es una de las personas que más ha creido en mí y en mi poten cial, pero tenía que trabajar.

P. De hecho, sale muy tarde de su país. R. Lo luce cuando falleció mi mama. Vinieron muchos equipos, principal mente de Portugal, quenendo fichar

> me, pero mi mama llo raba porque no quería que me fuera. Cuando munomedae tengoque seryo. Yun mes después me llego la oportunidad del Benfica

> P. La suerte le compensó por las dificultades que había pasado.

R. La gente puede atri burlo a eso, pero la suet te acompaña a la gente que la busca, que la quie re. Si estás sentado, la suerte no toca tu puer ta. Incluso en momen tos de dificultad, como la lesión, yo siempre pensaba: «acriba» y lle gaba como el tro más fe liz del mundo.

P. Es que llego aqui, en cajó como un guante y lo jugó todo hasta aque lla jugada con Valverde... R. Era una jugada tran guila. Lo he hecho un millón de veces, pero pasó y como todo en la vida tiene un propósi to, una razón. Pero desde que me pasó ya em pecé a cambiar el chip y pensé: un dia menos. P. ¿Es crevente?

R. Soy musulmán. Rezo, creo mucho en Dios y creo que me ha influido en toda mi vida desde lo menos bueno hasta lo menos bueno. Mira, po dia pensar que Dios me quitó a la persona más importante de mi vida que era mi madre, pero

al mes siguiente me dio un hijo. P. Mentalmente, ¿cómo llevó una

lesión tan grave? R. Lo que más me gusta de mí mismo es mi mentalidad, mi manera de

pensar, no tengo tiempo para llorar. No creo que otra persona llevara milesion como lo hice yo. Saco lo positivo de todo y a seguir luchando.

P Si Remildo no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido?

R. Gestor, tengo la carrera de gestor de empresas. Pero yo he crecido en una familia de futbolistas. Mi abuelo y mi padre han sido jugador y entrenador. En mi casa todos mis hermanos y mi hermana son o han sido futbolistas. No tema opción [risas]. De hecho mi hermano mayor era mejor. Jugo commigo como profesional en Mozambique, pero por unas cosas o por otras...

### **DEPORTES**



El danés Paulsen se quita la camiseta tras ser sustituido en el último partido del RB Leipzig. R. H. / AFP.

# Así nació el 'toro' de Alemania

FÚTBOL. Albert y Bellot, jugadores del primer Red Bull Leipzig de 2009, recuerdan los peculiares inicios del rival del Atlético

L. N. V. MADRID

Sebastian Albert y Benjamin Bellot recuerdan su infancia con un balon. de futbol por las calles de Leipzig. En el caso de Beliot, además, la tradición familiar le forzaba a disponet también de unas manoplas ya que su padre y su tío habian sido porte ros de futbol, «Empecé como juga dor, pero a los cinco o seis años probé en la porteria», cuenta a ELMUN DO. La historia de Albert y Bellot podria ser la de millones de niños a lo largo del mundo, incluso de Alema nia. Pero, sin imaginario, formaron parte del germen de, a dia de hoy, uno de los grandes clubes alemanes.

El 19 de mayo de 2009 nacía el RB Leipzig tras adquirir la plaza del SSV Markranstädt en la Oberhga Nordost Sud. Hablamos de la quinta división alemana, pero la llegada de una marca de bebidas energéticas a la ciudad de Leipzig fue un acontecimiento, «Serespiraba insegundad, también en la prensa, sobre como iba a llegar Red Bull. Pero nadie imaginaba el impacto que tendría la marca en el club y en la ciudad», recuerda Bellot.

El primer equipo se empieza a formar con veteranos y algunos chicos entre los que estaban ellos, «Yo per tenecia al cupo de jugadores jovenes con el que tenta que cumplir el club para disputar la liga, igual por eso me firmaron», bromea Bellot, En el caso de Albert, en cambio, le trajeron la nostalgia de volver a casa tras una etapa en el Hansa Rostock y la amistad con un técnico de su club, quien aterrizó en Leipzig meses antes.

Así comenzaba la experiencia en un equipo que pasó de no contar ni con campo de entrenamiento propio a disfrutar de una de las mejores estructuras de Alemania, «Las condiciones eran demasiado profesionales para la 5ª división de entonces. Te dabas cuenta de que quenan llegar al futbol de primer nivel lo antes posible», cuenta Albert. «Al principio no habia muchos aficionados, pero eso cambió rápidamente con el primer ascenso a la liga regional (4º divi sión)», añade, 10.000 personas vie ron esa promoción y 30.000, la si gwente. La llegada de Red Bull a la ciudad alemana habta generado una atmósfera de ilusión que se alineó con la contratación de un hombre

 Desde la llegada de Ragnick, se tuvo un objetivo claro», explica Bellot. Con él llego una nueva ciudad depor tiva y una politica de captación de tafento joven que ha cristalizado en grandes futbolistas como Timo Wer ner o Marcel Sabitzet.

Albert salió antes de la explosión del Leipzig, pero Bellot si consiguio mantenerse hasta la llegada del egur po a la Bundesliga. «Jugué algunos partidos en Segunda y estuve cerca de jugar en Primera, pero no tuve mi nutos», lamenta el portero, que tie ne muy claro por qué no pudo con tinuar y debutar. «Llego un punto en que mi desarrollo no iba a la misma velocidad que el del club», razona.

clave en el club y en el futbol alemán.

Solo habian pasado siete años desde que Red Bull se hiciera con el que hoy es uno de los clubes punteros de Alemania, En ese periodo, el equipo ascendió cuatro categorias y desde que llegó a la Bundesliga solo ha es tado una vez fuera del top 5. Hoy, ambos futbolistas muran con nostal gia a aquel club por el que apostaron cuando todo era apenas una idea. Los dos siguen jugando cerca de su ciudad, Albert en séptima categoria del futbol alemán, en el FSV krostitz, y Bellot en cuarta, en el Chemie Leipzig, Mientras, un Leipzig nuevo mirara de tu a tu a un Atletico de Madrid al que ya ha ganado en Europa. A quién no le gustaria jugar en la Bundesliga y la Champions League en su crudad? Pero bueno, formo par te de la historia del RB, lo cual esta muy bien», valora Albert.

# Test de calidad para Flick

El Barça, tras su gran inicio, viaja a Mónaco con la novedad de Ansu Fati / Fermín recae

AMADEU GARCÍA BARCELONA El Barça de Hansi Flick, imparable hasta el momento en la Liga, se enfrenta ahora a toda una prueba de fuego. Los azuigrana se estrenan en la nueva versión de la Champions a domicilio ante un Monaco que, en el ultimo partido de la pretemporada, el tradicional trofeo Joan Gamper, arrolló a los locales por o-3. El cansancio, a causa de la exc gente preparación fisica seguida para poner a punto toda la maguina ria, fue señalado como uno de los posibles motivos de una debacle de la que los cules tomaron muy bue na nota. El hecho de que el equipo monegasco, que jugó tal ocasión con uniforme completamente blanco, citara parte del humno más clásico del Real Madrid para celebrar su victoria en sus redes sociales le sentó a mas de uno como una patada en el estomago. Algo de lo que, seguro, buscarán tomarse la revancha en el estadio Luis II

La máxima competición europea no ha sido muy positiva para los azulgrana en los ultimos años. En las temporadas 2021-22 y 2022-23 acabó relegado a la Europa League. El curso pasado, mientras, logro clasificarse como primero de grupo con algo de suspense. Tras firmar un arranque muy positivo, con très victorias consecutivas frente al Amberes (5-0) y el Shakhtar (2-1), en casa, y ante el Oporto (o-1), a domicilio, cayó en Ucrania (o-i) y en Bélgi ca (3-2) y terminó lider gracias a su triunfo en casa ante los portugueses, conseguido en la penultima jor nada (21). Las buenas sensaciones cosechadas frente al Napoles, en los octavos de final, y la ida de los cuar tos de final ante el PSG en el Parque de los Principes, con su victoria por 2-3, mientras, fueron rotas por los franceses con un 1-4 en Montiuk

Ante el Monaco, además, a Flick le tocará buscar soluciones para un centro del campo que sigue sufriendo una particular sangria de efectivos. Marc Bernal no podrájugar hasta el año que viene. Frenkoe de Jong y Gavi ya estan trabajando con el grupo, pero siguen sin recibir el alta, Dani Olmo se lesionó ante el Girona y estará un mes de baja y Fer mun, que parecia que podia estar a punto para medirse al equipo del Principado, ha sufrido una lesion en el recto anterior del muslo derecho y deberá permanecer en el dique seco durante tres semanas. Puede que a otros, en estas circunstancias, les temblara el pulso, pero no al alemán, quien está muy pendiente de los jovenes talentos del club-

Si para el duelo en Montilivi ya dio la sorpresa al llevarse a Guille



Ansu Fati, ayer. / EFB

#### - MONACO / BARCELONA -

| Kahn                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Salies Kehrer                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vanderson C Henrique                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakaria Camera Aktiouche Ben Seghir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galovine Embala                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lewandowski                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rephishs L Yamel                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferrén Casadó Pedri                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balde Koundé                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cubarai I. Martinez                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ter Stegen                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Estadio: Luis II Arbitro: A. Lindhout (P. Bajos). Hoy, 21 00 h. Movistar

Fernández, en esta ocasión no so to ha vuelto a incluir en su lista a este joven centrocampista, de 16 años. sino que también se ha llevado a suprimo, Toni Fernández, Los dos dejaron su marca en el partido entre el Barça Atletic y el Ourense, de Primera RFEF, con dos tremendos golazos. Otros dos jugadores del fi hal, Sergi Dominguez y Andrès Cuen ca, ambos centrales, entraron tam bién en su convocatoria. Otro joven, aunque con ficha del primer equipo, un Pablo Torre también podria apuntalar el centro del campo. O, incluso, retrasar a la medular a un jugador que le ha estado dando un gran rendimiento en punta en los ultimos partidos, Raphinha, Sobre todo, tras la tan esperada alta médica de un Ansu Fatt que arde en deseos de recuperar su mejor versión bajo las órdenes del aleman.

#### Sec. Azpilicurta Le Normand Witsol Gallagher Koka Griezmann. Julián Álvarez Openda Sesko Lakeba Klostermann Geetruida

Gulacsi

- AFLETICO / LEGIZIG --

Estadio: Metropolitano. Arbitro: Ivan Kruzlink. Hoy: 21.00 h. Movistar.

### **DEPORTES**

### El Inter neutraliza al City en el Etihad

J.M.

Era el mejor partido de esta primera jornada de la nueva Liga de Campeones. Nada menos que la final del curso 2022/23, ganada por el Manchester City con un gol de Rodri. El equipo de Pep Guardiola ha inicia do la Premier League con la autoridad acostumbrada y Haaland particularmente certero: nueve goles en cuatro partidos.

El Inter asumió el papel en el que suele sentirse más cómodo, el mis mo de la final de hace dos tempora das, en la que complicó mucho la vida a los británicos.

Volvió a hacerlo ayer, en un ejer cicio de orden y discipisna que hizo inutiles las tentativas de un City in capaz de encontrar espacios. Esta vez los italianos se fueron con el pre mio del empate. Desactivado Haa landy sin que le funcionasen las distintas alternativas del banquillo, el City se quedó en la igualada a cero.

#### **LALIGA DE CAMPEONIN**

#### JORNADA 1º

R. Madrid 3 Stuttgart 1. Juventus 3 PSV 1
Young Boys O Aston Vitla 3. Hayern
Munich 9 Dinamo de Zagreb 2. Sporting
de Lasboa 2 Lalie O. Malan 1 Laverpool 3.
Bolonia O Shakhtar O. Sparta Praga 3
Salzburgo O. PSG Girona. Brujas O B.
Dortmund 3. Cettic 5 Slovati Bratisiava 1
Manchester City O Inter O.
Hoy: Estrella Roja Benfica y Feyenoord
Bayer Leverkusen (18.45 h). Brest Starm
Graz, Atalanta-Amerial, Atlético-Leipzig y
Monaco-Barcelona (21.00 h.).

|                   | ы  | G    | E   | р  | GF | GC. | Pt |
|-------------------|----|------|-----|----|----|-----|----|
| 1. El Munich      | 1  | 1    | D   | 0  | 9  | 2   | 3  |
| 2. Cetic          | 1  | 1    | 0   | Ö  | 5  | 1.  | 3  |
| 2. Sparts Progo   | 1  | -1   | 0   | -0 | 3  | 0   | 3  |
| 4. Aston Villa    | 1  | 1    | 0   | 0  | 3  | 0   | 3  |
| 5. B Dortmund     | 1  | 1    | 0.  | 0  | 3  | 0   | 3  |
| N. 1660 PRINTS    | 1  | 1    | 0   | -0 | 3  | -1  | 3  |
| 7, Liverpool      | -1 | 1    | 0   | 0  | 3  | 1   | 3  |
| B. Juventus       | ٦  | 1    | Q.  | 0  | ]  | 1   | 3  |
| 9. Sp Portugal    | 1  | 1    | D.  | 0  | 2  | 0   | 3  |
| 10. PSG           | 1  | 1    | 0   | D  | 1  | -0  | 3  |
| 11 Inter Milan    | 1  | D    | 1   | D  | {] | 0   | 1  |
| 12. Botona        | 1  | 0    | 1   | 0  | 0  | -0  | 1  |
| 13. M. City       | 1  | 0    | - 1 | 0  | ۵  | 0   | 1  |
| 14. Shakhtar      | 1  | 0    | - 1 | 0  | 0  | -0  | 1  |
| 15. Estrella Roja | 0  | D    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 16. Feyenoord     | 0  | D    | 0   | 0  | 0  | Đ,  | 0  |
| 17. Arsenel       | 0  | _ D_ | 0   | D  | 0  | O.  | Ð  |
| 18. Lepag         | 0  | D.   | D j | D  | 0  | -0  | Ø  |
| IN Workship       | 0  | D    | Ð   | D  | 0  | 0   | Ð  |
| 20. Benhoe        | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0   | a  |
| 21. Monaco        | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| DE Resembles      | 0  | 0    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 23. Atletico      | 0  | D    | 0   | D  | 0  | 0   | 0  |
| 24. Brest         | 0  | D    | 0.  | D  | 0  | 0   | 0  |
| 25. Atalanta      | 0  | D    | 0   | D  | 0  | 0   | O  |
| 26. Sturm         | 0  | D    | 0   | 0  | 0  | 0   | 8  |
| 27 Geona          | 1  | 0    | -0  | 1  | Û  | 1   | ۵  |
| 28. PSV           | 1  | 0    | 0   | 1  | -1 | 3   | 0  |
| 29. Milan         | 1  | 0    | 0   | ٦  | 1  | 3   | 0  |
| 30. Y'R Stuttgart | 1  | 0    | 0   | ٦  | 1  | 3   | 0  |
| 31 Life           | 1  | D    | 0.  | 1  | 0  | 2.  | 0  |
| 32 Salzburgo      | 1  | D.   | 0   | 1  | 0  | 3   | Ð  |
| 33. Brujas        | 1  | D    | D.  | 1  | 0  | 3   | D  |
| 34. Young Boys    | 1  | D    | 0   | 1  | 0  | 3   | 1  |
| 35. S. Bratislava | 1  | D    | 0   | 1  | 1  | 5   | Đ  |
| 36. D Zagreb      | ٦  | 0    | 0   | ٦  | 2  | g   | 0  |



Ana Peleteiro, ayer, durante la rueda de prensa que ofreció en la sede de la Federacion Española de Atletismo. BORJA SANCREZ TRILLO EPE

# «Quiero saltar 15 metros»

ATLETISMO. Ana Peleteiro explica que deja de entrenar con Iván Pedroso por la maternidad y el ansia de progresar / «Deseo que mi hija crezca en otro ambiente»

DANIEL G. FONTECHA MADRID

El pasado lunes Ana Peletetro anunció, a través de sus redes sociales y por sorpresa, su decisión de «abrir una nueva etapa» y dejar de contar con el que ha sido su entrenador du rante los ultimos ocho años, Iván Pedroso. Bajo su tutela consiguió los mayores éxitos de su carrera, entre ellos el bronce de los Juegos Olim picos de Tokio, hace cuatro años.

La saltadora de triple gallega, de 28 años, ofreció ayer una conferen cia de prensa en la sede de la Fede ración Española de Atletismopara explicar las razones de este cambio de rumbo. «Me he preparado algo por primera vez en mi vida», apun taba en el prólogo de una exposición en algunos momentos acom pañada por las lágrimas.

«La razón de más peso es perso nal: la matemidad es una tarea complicada y conciliar cuando estás le jos de la familia es dificil. «Tras tre ce años fuera, mi corazón me pedia volver a mi refugio, a Galicia. Cuando soñaba con ser madre quena que mi hija creciera con un ambiente que aquí no tengo. Eso me iba entristeciendo y aumque queria despistar al sentimiento, seguia dentro de mi ) cada dia me pesaba más», explicito. Peleteiro confirmó que Benjamin Compaoré, su mando, será a partir

de ahora su nuevo entrenador «He sido yo la que se lo ha ofrecido. Él en ningun momento me lo ha propues to. Queria evitar mezclar lo profesional y lo personal, porque se que a veces no sale bien pero, despues de los Juegos de Paris [donde fue sexta], se lo expuse y él lo valoró para decidir lo más adecuado para nues tra familia».

•Mi cuerpo y mi cabeza me piden cosas nuevas. Cuando te sabes los entrenamientos de lunes a sábado a la perfección, de memoria, hay veces que tu cabeza te pide algo nuevo. El deportista no sólo es un máquina, también puede verse afectado por la rutina», explicó la atleta, consciente de las «dudas» y «criticas» que hayan podido surgir acer ca de un cambio que, asegura, es «muy comum» entre los atletas.

Sobre los rumores que han cir culado al respecto, también ha que rido dejar clara la gran profesiona lidad de su nuevo técnico. «Le he podido ver durante estos tres años. Ha habido dias en los que he tenido la suerte de recibir sus consejos y descubrir su forma de ver el triple salto. Ha conseguido objetivos increíbles con sus alletas». Compaoré, también saltador de triple fue campeon de Europa en 2014. Acompanada por su esposo y aho-

ra entrenador. Peleteiro explicó que ambos quieren «ayudar a que otros niños y niñas no tengan la necesi dad de salir de Ribeira (Galicia) para cumplir el sueño de ser deportistas de élite y que, al contrario de lo que se ha dicho, el cambio de téc nico «no es para bajar el nivel de portivo, sino para intentar mejorar y alcanzar de una vez por todas los

«Tengo ganas de mejorar mi técnica, como han hecho los grandes atletas»

«Se lo he ofrecido yo», dijo sobre Compaoré, su marido, con quien trabajará ahora 15 metros». Su techo está en los 14.85 que consiguió para hacerse con el oro en el Europeo de Roma del pa sado junio. «Tengo ganas de mejorar mi tecnica. Esto lo han hecho los grandes atletas, ha salido me jor o peor, pero todos lo han he cho», apunto. «Estando en Guada lajara me quedaban cuatro años de carrera, y ahora quizás pode mos mirar más a largo plazo».

Peleteiro confirmó que «no se va Paris», y que «en ningun momento» contactó con la Federación Francesa de Atlensmo para entrenar a.lt. «No sé ni cómo se hace eso», dijo. Acerca de la relación que continúa mantemendo con lván Pedroso, la saltadora le calificó como «una persona increíble» y explicó que cuando tuvo explicarle la decisión, él le dijo que «su amistad será eterna» y que seguirá celebrando sus victorias «porque es una luchadora». Al pronunciar estas palabras volvió a emocionarse.

«A veces necesitas saur para apreciar lo que tienes en casa. Considero que una vez te has formado como deportista y persona, si tu mentalidad es de campeona y luchadora, lo puedes conseguir en tu tierra», comentó, agradeciendo el apoyo de la Xunta de Galicia y del Concello de Ribeira.



Los domingos con EL&MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLAL, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

Tambien puedes flevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# **EL TIEMPO**

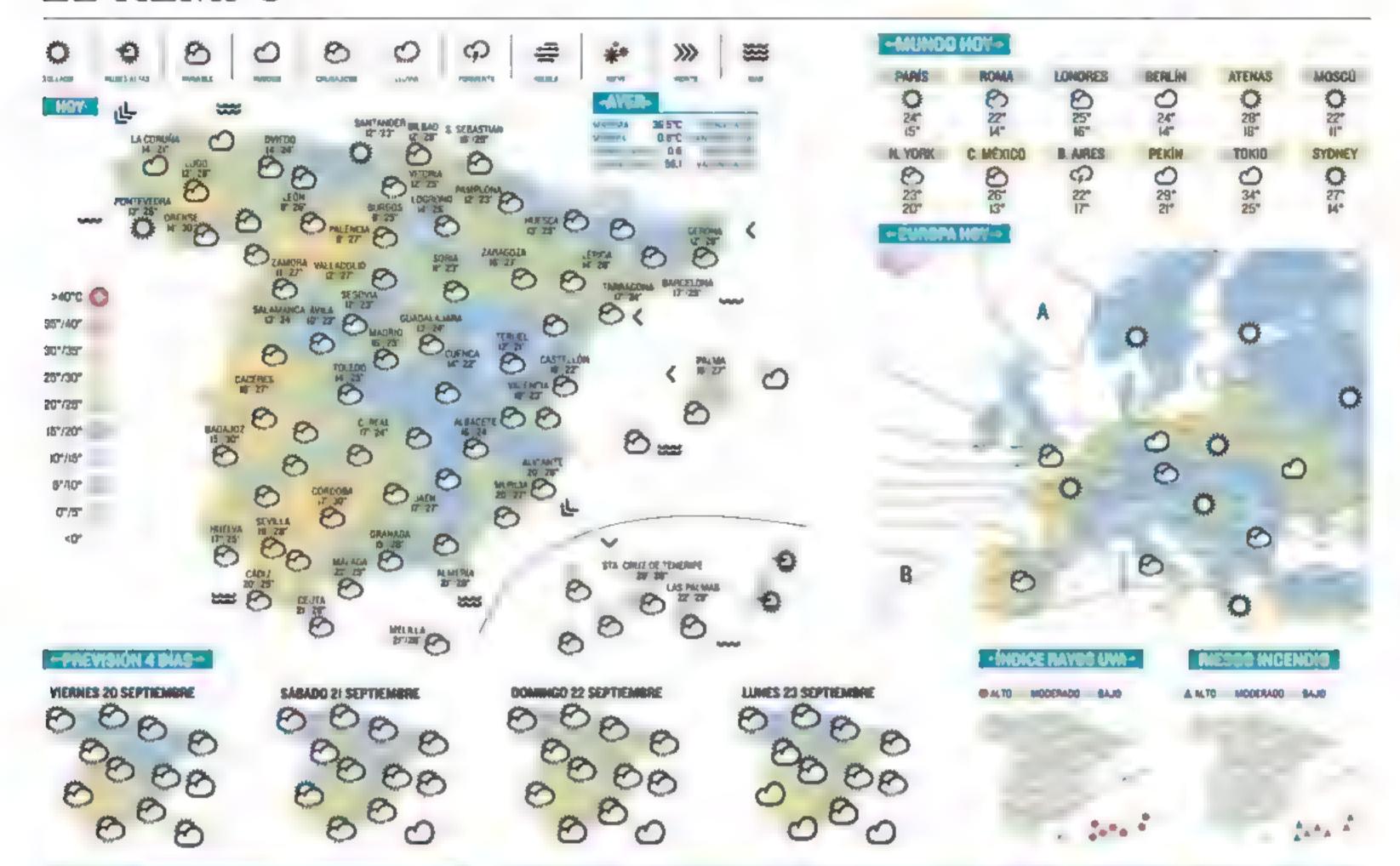

## SORTEOS

## BONDLOTO

Combinación ganadora del miercoles

3-11-18 20-32-48 (C49, R.2)

| Categoria | Acertantes | Euros      |
|-----------|------------|------------|
| G         | 1          | 531 210 76 |
| 5 C       | 2          | 82 634 (4  |
| 5         | 102        | 810 4      |
| 4         | 5.246      | 23/63      |
| 3         | 90 290     | 4.00       |
| Reintegra | 535 216    | 0.50       |

Combinación gariadora del martes:

## 21-36-37 39-42-49 (C 30. N I)

| Calegoria | Acertames | Euras    |
|-----------|-----------|----------|
| 6         | 0         | 0        |
| 5-6       | D         | D        |
| 5         | 60        | 3 796 51 |
| 4         | 3.780     | 30 3     |
| 3         | ZNBZD     | 4 00     |
| Reinfegru | 47) 44    | 0.50     |

Combinación ganadora del lunes

## 11-19-22-27-38-49 (C 35, R 3)

| Categoria | Acertantes | Euros     |
|-----------|------------|-----------|
| В         | 0          | 0         |
| 5 + G     | 4          | 31.866.62 |
| 5         | 58         | 1.098 85  |
| 4         | 3.856      | 24,78     |
| 3         | 74 904     | 4.00      |
| Reintegro | 414.919    | 0.50      |

# **CUPÓN DE LA ONCE**

62,731

La Paga: 037

El praesio de este sorteo en de 35.000 euros a las cinco cificas del cupón y THE CONTRACT OF THE PARTY OF TH euros a las cuatro greneras ortras o cuatro ultimes: 25 ource a les tres primeres o tres ultimas y G nurus a las dos primeras o dos ultimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la ultima crira del numero premiado.

#### TRIPLEX DE LA ONCE 386 215 328 976 448

## SUPER DNCE.

Combinación ganadora del miercoles.

F Sortee: 01-02-08-10-#-45-17-24-28-35-38-55-56-59-65-69-74-75-76-65

2" Sertice 01-05-15-25-28 31-40-43-48-50-51-52-54-62-67-73-78-77-81-84 3" Serter: 01-03-05-06-09-14-19-25-27-39-

41-43-46-52-56-61-65-72-80-92 # Sertee: 01-19-20-24-27-30-37-38-49-41-

43-49-51-53-80-63-70-72-75-85 5" Series: 01-04-10-13-25-36-38-50-51-52-55-57-61-63-64-70-75-77-76-61

## **LOTERIA PRIMITIVA**

I-9-II-34-35-44 (C I3, R 9)

Combinación ganadora del funes

| Actorios | Acertament | Euros     |  |  |
|----------|------------|-----------|--|--|
| 6 · R    | 0          | 0         |  |  |
| É        | 0          | 0         |  |  |
| 5 · C    | 2          | 58 819 29 |  |  |
| 5        | 86         | 2.53730   |  |  |
| 4        | 5.055      | 62 06     |  |  |
| 2        | (00 54)    | 8.00      |  |  |

## SUSCRIBFTE A TODO EL & MUNDO



Todo por solo

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

# **CRUCIGRAMA**

8 9 10 11 12 2 ٠ 3 • 5 • 6 В •

## PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. En este lugar o cerca de él. Pronombre personal de segunda persona femenino plural. 2. Burlas, desprecios. En fisica, represente la masa. 3. Mies tendida en la era para trillarla, o después de Irillada, antes de separar el grano. Exploraciones, batidas, 4. Usa rodeos en lo que se dice. Pais en Asia del Sur. 5. Acorcharsa, encellecerse. B. Simbalo utilizado en matematicas para representar el conjunto de los numeros reales, as decir, de los números racionales y de los números irracionales, Parejas, Al reves, Sociedad Anonima, 7. Due se repiten con mucha frecuencia, femenino. Conjunto de personas cantan al unisono 8. Simbolo del sodio, al reves. Adomos, atavios, aparatos.

VERTICALES.- L Siglas de Anno Domini. Pieza mecanica en forma de disco que gara alrededor de un eja. 2. Instrumento hecho con dos maderos que, unidos, dejan unos agujeros para sujetar a los reos. Gran río de Europa occidental. 3. Lugar donde se asa nucho. 4. Lugar donde se coloca la arena. 5. Campamento provisional, Infrarrojo abreviado, 6. Se

dirige mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una suplica. Hombre descuidado en su aspecto externo. 7. Soy docto en alguna cosa. Ajustador, camisa. 8. Beso de respeto o afecto. 8. Obturó. 10. Orar. Caso dativo de vosotros. 11. Domesticar, hacer manso a un animal 12 línicio de sesear. Pronombre demostrativo.

SET 12 565 ESOS.

OTRAFOR S. VENTICALES-1. Ad Busdu. S. Copo. für. S. Asadera, 4. Arzenpro, 5. Virter, fr. B. Orz. Adim. 7. Só. Blusa, 8. Osculo, T. B. T. Atzacó, 10. Rezpr. Op. II. Atzaro SOLUCIONES. HORIZONTALES.- L Acid Vosotres, & Destutes, Erne, 3 Parce, Cazas, 4. Rodea, Butan, 5. U. Encaltures, 6. Erre, Duos, As. 7. Destutes, Cora 8. An.

# HORÓSCOPO



#### ARIES (21 marze 20 start)

No carges en la tentación de capriches possiones que la lacran faliz par en breve penede de tiempe pers que te



(21 abril 20 maye)

No siempre legraras mountrar explicaciones a determinadas situaciones que viviras eo la vida. Busca la forma de acceptar to destine.



## **BÉMINIS**

(2) maryo 21 suniu)

La armenta familiar es fundamental. sara lus seres avendos, perentiendo en ambourte deule cada mondre se sienta valorado y comprendido.



#### CÁNCER (22 junes 22 julio)

Tendrás iniciativas que implicação a las personas que la redeno y sura la mojer ferma de hecer crecer lu energia vital. de una stantera expensencial.



## LEO

(23 julio 22 agosto)

La genteverancia es la clave para superar cushwer obstacule que le encoentres. He to rindes, incluse cuando lascesas sa pengan diboles.



## VIRGO

(23 agosto 2) soptionbre) Una exemplée será la meser exerimpara disfrutar de la familia. Te sentiras on par, plone y agradocido a la vida pertode le buene que tiones.

# فسلميه

(22 septiembre 22 octubre) To sentirás muy entusiasta con los meves cambine on al trabajo, pues to permitirán Nevar a cabo tareas dende le benes la miciativa.



# ESCORPIO

(23 ocrubre 21 nowembre) Hey es us dis para la construcción. tante en al santido físico como personal y profesional. Intenta spoyarte en tus furtalezas para conseguirlo.



## SAGITARID

(22 neventure 22 dicrembre) Tras ne periodo po al que al trabajo haabsorbide to vide personal, abora te sicetes alga solo. Recupera aquelle que to hace sentir feliz.



## CAPRICORNIO

PASATIEMPOUWED.COM

La creatividad puede fletar cerca de la superficie, pers no dejas que se desvanezca un aprevecharia, seria lu mayer error de la jornada.



## ACUARIO

(22 enero 21 febrero) No to excitos demosiado auto las bueuas neticias que tendrás koy, perque es muy probable que se desvariezcan fait ragade come has venide.



## PISCIS

(22 februro 20 marzo)

Les decisiones financiares deben per Tomadas con prudencia y responsabilidad. La comesión con tos seres questdes te lienara de felicidad y armonia.

La revista diaria de EL MUNDO. Jueves 19 de septiembre 2024

# ELTELEFIEME

QUE NOS ALEJÓ

DE UN HOLOCAUSTO

NUCLEAR

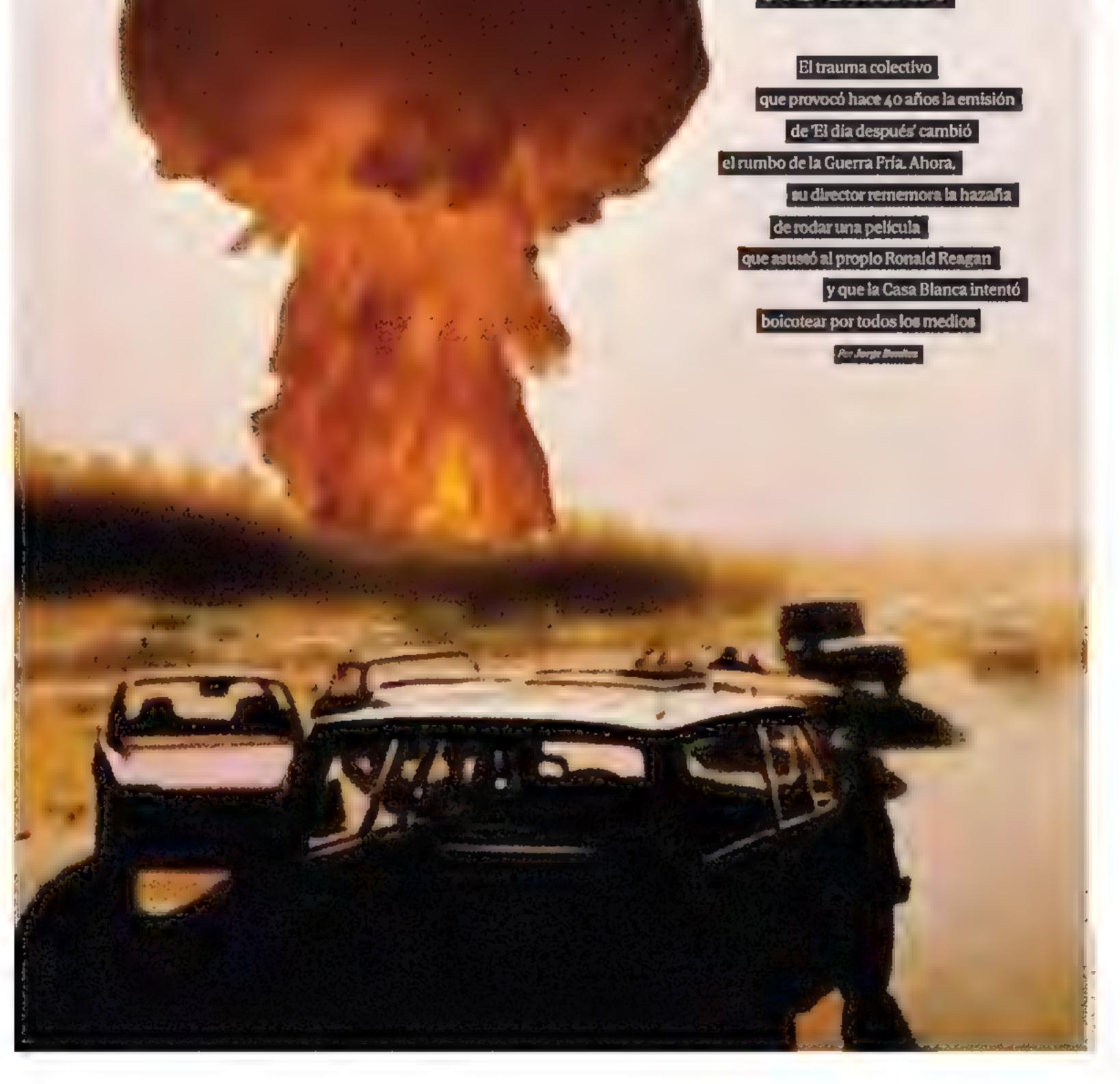

# PAPEL EN PORTADA

Por Jorge Benitez (Madrid)

ace 40 años un cine
madrileño se llenó de
políticos. No se sabe cómo
entraron en la sala, pero si
cómo salteron. El primero en
levantarse de su butaca fue
Manuel Fraga, entonces
dirigente de Alianza Popular,
que por lo visto tenía
mucha prisa por marcharse.

Habia ministros en activo del primer gabinete de Felipe González y también en la reserva, como el ex vicepresidente Manuel Gutiérrez Meliado y Agustín Rodriguez Sahagun, que habian llevado la cartera de Defensa con la UCD en el poder.

Estos dos ultimos alabaron el tono pedagogico de la pelicula que acababan de ver. También dieron su veredicto cinematográfico representantes de partidos nacionalistas y del PCE, como Santiago Camillo y Gerardo Iglesias. Sin embargo, ninguno de estos políticos era el espectador más importante de aquel pase organizado por la tevista *Tiempo*. Habia un personaje cuya valoración era la más esperada. Yun Dubinin, embajador de la Unión Soviética en Madrid. Un funcionario ruso viendo una pelicula americana ya era de por sí casi una noticia y el comienzo de un chiste de esos tiempos.

«El fi me es lo suficientemente elocuente», declaro Dubinin ante la insistencia de los periodistas acreditados. «Para evitar las consecuencias de lo que presenta como hipotético debemos tener esperanza e ilusión de que se va a terminar la posibilidad de todo uso de las armas nucleares».

Esas palabras eran una prueba más de que los rusos percibian un cambio en el curso de la Guerra Fría y de que quertan que el mundo se diera cuenta. Y la culpa la tenía esa película, que había sido proyec tada por primera vez en España aquel día primaveral de 1984 con el título de El dia después (The Day After).

Esta es la historia de una obra que nunca se verá en ningun ranking realizado por críticos de cine, que no contó con un director de renombre ni con una superestrella en el teparto, pero que quizá merezca ser considerada como la más influyente de la historia, su impacto llegó al mismisimo Despacho Oval, entonces ocupado por Ronald Reagan.

«La idea de haceria fue de Brandon Stoddard, responsable de contenidos de la cadena ABC, que buscaba repetir el éxito de la sene Raices y que tenia en la cabeza lo sucedido con el accidente nuclear de Three Miles Island, acaecido en Pensilvania en 1979», cuenta Nicholas Meyer, la persona elegida para dirigirla. «El dia después se pudo sacar adelante a pesar de las objeciones de todos en la cadena, que sabían que un contenido con semejante temática haria huit a todos los anunciantes».

Meyer tiene hoy 78 años. Su carrera es la de un attesano competente de esos que necesita la industria del entretenimiento para funcionar; alguien a quien el espectador medio no reconoce, aunque alimenta a los grandes estudios. Novelista de notable éxito en sus inicios, entró en Hollywood como guionista como paso previo a la dirección. Cuando recibio la oferta de ABC para liderar un telefilme con un buen presupuesto como El dia después, estaba en un buen momento: un año antes, su película Star Trek II: la un de Khan habia sido un éxito de taquiña.

El guion de la película marcaba dos partes bien diferenciadas. La primera se centra en la vida cotidia na de los habitantes, centrándose en tres personajes, de una localidad de Kansas, mientras se escuchan a lo lejos los tambores de guerra entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. El punto de ruptura argumental no podia ser más contundente: la explosión de una bomba atómica. La segunda parte representa el caos y la devastación, cuyos pocos supervivientes tienen que enfrentarse a los efectos de la radiación. El ultimo

plano de la pelicula es un fundido a negro en el que se escucha a uno de los personajes lanzando un inquietante mensaje desde una radio arriateur «¿Hola? ¿Havalguien vivo aqui?».

El dia después, protagonizada por el siempre solvente actor Jason Robards, se programó en Estados Unidos el 21 de noviembre de 1983, la noche previa a la fiesta de Acción de Gracias. Su audiencia batió un record: mas de 100 millones de telespectadores. Al dia siguiente todos los medios hablaban de ella. La revista Newsweek le dedicó su portada con el título Pesadilla nuclear televisma, incluyendo en su subtitulo dos preguntas provocativas: «¿Servicio publico o propaganda? ¿Cómo afectará a los niños?».

Sucedió lo que más temia la Casa Blanca: El dia después ponia en cuestion la política de rearme de la Fl dia después'
fue dirigida
por Nicholas
Meyer y
protago
nizada por
Jason Robards
y John
Lithgow.







Administración Reagan y su guerra de las galaxias.
Sus 122 minutos habían cambiado de un plumazo la opinión de millones de americanos. No había redes sociales, pero enseguida las encuestas mostraron un creciente sentimiento en contra de la carrera armamentistica entre su país y la URSS. Desde California hasía Maine, en los hogares se habíaba del hongo nuclear.

Más aun tras el cartel que apareció al concluir la pelicula en la television: «Los eventos catastroficos que acaban de presenciar son, con toda probabilidad, menos devastadores que la destrucción que se producina en el caso de un araque nuclear total contra Estados Unidos».

Lo que no supo entonces runguno de los estadounidenses que vio aquella noche ese producto televisivo es que su gestación había sido una hazaña. Su producción se había enfrentado a todo tipo de presiones. «Cuando empezamos a trabajar en el proyecto, el Departamento de Defensa ofreció su total coopera ción y recursos», dice con sorna Nicholas Meyer. «Solo ponía una condición... La guerra en la película tenían que empezarla los rusos»,

Meyer y los productores rechazaron esa consigna, Aceptarla, opina, habria pervertido el objetivo inicial de la película: ser un «servicio publico». Contarian las consecuencias de un ataque nuclear, pero sin desvelar qué país era el primero en apretar el botón rojo, «La Casa Blanca también nos mandó todo tipo de mensajes», continua el director. «Pero no aceptamos ninguna intromision»

La Administración Reagan supo antes de la emisión que lidiaba con un contenido extremadamente sensible. El propio Ronald Reagan quiso ver la cinta unos dias antes en su residencia de Camp David. En sus propios diarios, hoy publicos, reflejó sus impresiones: «Pongo la cinta de la pelicula que va a emitir ABC el 20 de noviembre. Se llama *El dia después*. Es muy efectiva y me ha dejado totalmente deprimido. | | | Si servirá de ayuda al movimiento antinuclear o no, no lo sé. Mi propia reacción fue que tenemos que hacer todo lo que podamos para tener un elemento disuasi vo y que nunca haya una guerra nuclear»,

En los siguientes dias hizo más anotaciones: «Toda via estoy luchando contra la depresión que me causó El dia después». El ultimo apunte al respecto dice lo siguiente: «Todavia hay algunas personas en el Penta gono que creen que una guerra nuclear es ganable. Pensé que estaban locos. Peor aun, parecía que también había generales soviéticos que pensaban en terminos de ganar una guerra nuclear».

A pesar de estas ideas, Reagan no quena que la pelicula provocara sobre la ciudadanía los mismos efectos que en él. Por eso intento boicotearla. La Casa Blanca solicitó a la ABC que en la sala de montaje hubiera recortes de las partes más duras y se ofreclera una versión más benévola del infierno atómico. Volvio a recibir desde la cadena un «no» por respuesta.

Tampoco influyó que, desde los medios conservadores, afines al gobierno republicano, se lanzara una campaña orquestada que acusaba a El dia después de producto propagandistico y de tintes casi marxistas. Se prepararon incluso documentales para contrapro gramarla para vender las bondades de un gran arsenal nuclear para garantizar la segundad del mundo.

Lo cierto es que Bi dia después no solo incomodaba a la derecha. El New York Times, cercano a los demó cratas, publicó dias antes del estreno un artículo en el que distintos psicólogos habiaban de las consecuen cias de ver la pelicula. «Tememos que los niños sufran pesadillas por ella y les cause angustía durante semanas o incluso meses», decla una fuente, «A los niños mayores y los adultos pueden provocarles un sentimiento de desesperanza».

La presión mediatica no hizo mella en la ABC, así que se buscó atacar su cuenta de resultados. Como esperaban sus ejecutivos, la venta de publicidad cayó. Ninguna marca querta ver asociada su bebida o su nuevo coche con un colegio calcinado o un chaparrón de lluvia radiactiva. Para minimizar el agujeto económico, la cadena lanzó a ultima hora una oferta desesperada y muy original: los anunciantes que apostaran por su telefilme sólo saldrian en los cortes publicitarios de la primera hora de emisión. Es decir, antes de que se produjera la detonación de la bomba.

El ejecutivo de la ABC Brandon Stoddard, muerto en 2014, reconoció en una entrevista en televisión años después que esta estrategia comercializadora fue un negocio fabuloso para los anunciantes más vahentes. «El que más pagó por un anuncio esa noche nos dio 11.000 dólares, una cifra irrisoria si tenemos en cuenta que su comercial lo vieron 100 millones de personas», relató.

Tampoco la estrategia para mitigar el impacto social por parte del Gobierno resultó muy efectiva. Al

# CIENCIA PAPEL

concluir la emisión de la pelicula, el Secretario de Estado George Shultz lanzó un discurso que garantizaba a los americanos que no habia riesgo nuclear «inminente». Los spin-doctors de Washington se volvieron locos cuando vieron aparecer en la tele a un peso pesado para hacer frente a una obra de ficción El publico no se lo tomó como un mensaje de alivio, sino al contrario, como una confirmación de que su Gobierno les ocultaba algo. A nivel de imagen, todo era un desastre

De todo lo sucedido esos dias locos lo que más le sorprendio a Meyer fue el golpe personal causado en Reagan «A él la pelicula le asustó y le hizo replantear se la idea de una guerra nuclear victoriosa», confirma «Gracias a ella acudió a Islandia para reunitse con Mijail Gorbachov y firmar el tratado sobre misiles de alcance intermedio, el unico que provocó un desman telamiento real de armas nucleares».

Eso sucedió, aunque dos años después. Hay que entender que cuando la película de Meyer apareció en la televisión las relaciones entre Washington y Moscueran más que tensas. Más aun tras el derribo dos meses antes de un avión de pasajeros surcoreano por parte de un caza soviético. El incidente, en el que muneron 269 pasajeros incluido un congresista estadunidense, se produjo por un error de interpretación que hizo creer a los rusos que ese Boeing 747 era una aeronave espía. A pesar de que los servicios secretos supieron enseguida. que habia sido un error de interpretación de los militares, ninguna de las superpotencias quiso definirlo como tal. Reagan lo llamó la «masacre de Korean Art» y lo definió como «un acto de barbane», mientras que los rusos contraatacaron diciendo que se habían defendi do de una operación americana encubierta. Todo eran mentiras y órdagos. Parecía que el mundo estaba loco y que cualquier chispazo podia provocar la Tercera Guerra Mundial

Sin embargo, de repente y tras la emisión publica de la película en Estados Unidos, los discursos rebajaron su agresividad. Se empezó a hablar de «distenston nuclear» y, segun supreron luego los historiadores. Reagan fue el principal promotor de este cambio de tendencia. El presidente intentó negociar primero para sedar la enspación con el premier Andrópov, que era un ex espia paranoico, pero este estaba ya muy enfermo (murió en febrero de 1984). Su sucesor al frente de la URSS, Gorbachoy, si se mostró receptivo a los sondeos para poner coto a la vorágine nuclear. Ambos lideres se reunirian en 1985. A la Administración Reagan acababa de estallarle en la cara el caso Irangate, la venta en secreto armas a Teherán en beneficio de los contrarrevolucionarios nicaraguen ses, mientras que la URSS estaba arruinada y no podia mantener su gasto militar. Era hora de negociar y una oportunidad para todos.

Mientras tanto El dia después protagonizaba su propia carrera. En Europa se estrenó primero en cines.

# "El Gobierno nos daba todos los medios que quisiéramos con una condición: la guerra debían empezarla los rusos"

algo que no habia pasado en EEUU, y se intento vender un pase televisivo a la Unión Sovietica, aun que sin éxito. El Kremlin se negaba a emitiria, porque temia no controlar la reacción de sus ciudadanos. Pero la presión interna antinuclear no dejaba de crecer en el país. Por fin, en 1987, la televisión publica la emitió con subutulos en ruso. Un telefilme se convirtió en la primera película imperialista en colarse en la programación soviética.

El dia después ayudó a firmar una tregua que duró tres décadas. Hasta que las maniobras atómicas y los satélites espias volvieron a tensar la línea del teléfono rojo que comunica la Casa Blanca con el Kremlin. La puntilla fue la invasion de Ucrarua. Con Vladimir Putin de repente resucitó el miedo a la escalada nuclear

Como sucede hoy con tanta frecuencia en Hollywood, quizá sea el momento de rodar un *remake*  Imagen de la Luna liena durante el eclipse parcial que tuvo lugar el pasado martes.



# CHINA DESENTRAÑA LOS MISTERIOS DEL LADO OCULTO DE LA LUNA

Espacio. Revelan el contenido de las primeras muestras tomadas en esa zona del satélite, dos kilos de rocas que trajo la sonda Chang'e-6 hace tres meses. "Tienen características distintivas a muestras lunares anteriores"

Por Lucas de la Cal (Stranghau)

enos de tres meses después de oue la sonda china Change 6 regresara a la Tierra con las primeras muestras recolectadas de la superficie de la cara oculta de la Luna, los investigadores del gigante asiatico han hecho publicos los primeros resultados de los analisis de los casi dos kilogramos de rocas que fueron recolectados: una mezclade basalto, el material que registra la historia de la actividad volcanica en la Luna, con otro tipo de material eyectado. diferente a las muestras analizadas de rocas volcánicas del lado cercano del astro

«El lugar de aterrizaje de esta misión de muestreo se ubicó en la cuenca Artken del Polo Suz en el lado lejano, especificamente en el borde del cráter de impacto Apolo un área donde la corteza lunar es extremadamente delgada, lo que potencialmente revela materiales primordiales de las cuencas de impacto tempranas», reza el artículo publicado en la revista Vational Science Review sobre la naturaleza de las muestras lunares, «El analisis de particulas

muestra una distribución bimodal de tamaños de grano, lo que indica que las muestras pueden habet sufrido una mezcla de diferentes fuentes»

En estos primeros exámenes han participado científicos de las principales instituciones de investigación de Pekin, como varios grupos de la Academia de Ciencias V de la Administración Espacial Nacional (CNSA), que analizaron las características físicas, mineralógicas y geoquímicas de las rocas recuperadas.

Los investigadores dijeron que las muestras de la mision Change-6 «pueden ser el resultado de la mezcla de suelo lunar maduro con materiales recién expulsados», dada la existencia de nuevos crateres de impacto alrededor del jugar de aterrizaje. Los autores señalaron que el material mostraba «caracteristicas distintivas en comparación con muestras lunares antenores».

Las muestras del lado invisible desde la Tierra contienen mas particulas de color claro, como feidespato, en comparación con las muestras del lado cercano Los investigadores chinos dijeron.

que el material probablemente se originó a partir de eyecciones o impactos.

«Estos basaltos locales
documentan la historia del
vulcanismo del lado oculto de la
Luna, mientras que los
fragmentos no basálticos pueden
ofrecer información crucial sobre
la corteza de las tierras altas
funares, los derretimientos del
impacto y, potencialmente, el
manto lunar profundo», subraya
el informe

La superpotencia asiatica logró en junto un nuevo into en su carrera espacial al convertirse en el primer país en traer estas muestras con el fin de resolver los misterios de la casi inexplorada cara oculta del satelite. Hasta entonces, se habian recuperado un total de más de 380 kilogramos de muestras lunares a través de seis misiones de Estados Unidos, tres de la ex Unión Soviética y una de China, todas ellas recogidas del lado visible de la Luna.

Los investigadores chinos explicaron que las ultimas rocas recuperadas pueden ayudar a observar la evolución de la Luna y del propio sistema solar además de proporcionar datos importantes para avanzar en las próximas misiones lunares. Tras un primer examen en Pekin las autoridades chinas aseguraron que cientificos de otros países también podrían solicitar el acceso al estudio de las rocas lunares.

La misión comenzó el pasado 

¡ de mayo con el lanzamiento de 

la nave robotica a bordo de un 
cohete Long March 5. El 2 de 

¡unio, el módulo de aterrizaje se 
separó del orbitador y apunto 
hacia la Cuenca Aitken del polo 
sur de la Luna, donde el Chang'e 6 
descendio hasta un enorme un 
crater (bautizado como Apolo) 
formado hace unos 4.000 
millones de anos y que se cree 
que podria contener agua helada.

# PAPEL CULTURA

HOJEANDO/ZAPEANDO

EL DEBUT DE BRONCANO, MUESTRA DEL SUPUESTO FASCISMO DE ALGUNOS MEDIOS



Por Victor de la Serna

La libertad de expresión es eso: libertad. Sólo está limitada, frente a los tribunales nacionales e internacionales, por su abuso traducido en debtos: difamación, falsedades, o esa creciente categoria -que los códigos penales habitan de precisar algomás- de los «delitos de odio». Pero nunca vamos, en una democracia parlamentaria y liberal, a

promover una libertad de expresión sin criterios éticos, sobre todo en los medios informativos que se proclaman profesionales y, con sus lícitos sesgos deológicos, opinan sin caer en el puro activismo. político y en la desinformación.

Otra cosa es que venga el poder, igualmente político, a decirnos donde termina esa libertad. Y, como ya sabemos hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del pasado martes el plande regeneración que Pedro Sanchez anunció, y que se centra en su proclamación cuando se tomó unos dias de reflexión ante las alegaciones sobre las actividades extraacadémicas de su mujer. Entonces anunció las bases de la campaña que ha inspirado lo que él considera como regeneración: «En España nos enfrentamos a la desinformación, a la máquina del fango. Nuestra democracia está asediada por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas y corruptelas».

Queda claro que la máquina dei fango está enfren te, en los que critican el poder socialista en España. Y resulta curioso que, justo antes de que actuase el Gobierno, hayamos tenido unos dias de fango Inten-

La libertad de expresión sólo está limitada frente a los tribunales por su abuso convertido en delito

so, centrado en un asunto tan marginal como el debut de un programa de humor en la televisión pública y su competencia con otro en la privada. Desde ambos lados, pero principalmente desde los medios afines -teconómicamente también?- al poder, se ha desatado una polémica que, en

casos como los del medio ElPlural.com y su columnista Miguel Angel Heredia, llega a niveles bélicos: «Ha terminado la primera semana del nuevo programa de Broncano, y el fascismo se equivocó. Decían que seria un programa de lavado de cerebro y los españoles hemos visto que se trata de un programa de comedia. Nos mintieron».

Y precisaba: «Desde la pandemia algunas televisiones privadas decidieron reconvertir sus programas del corazón en escaparates para llevar a cabo ataques permanentes y durisimos contra la figura del presidente del gobierno y para lanzar mensajes donde se alentaba el odio y la división entre españoles. La derecha mediática, con sus televisiones privadas como punta de lanza, hacia más politica de ultraderecha que la que hacían algunos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Querlan imponer una forma de pensar, un discurso que si no era fascista, se le parecía mucho»

Tienen derecho a expresarse así. Libertad. Pero es bastante aterrador.

# MARÍA HESSE, AL DESNUDO EN **CUERPO Y ALMA**

Novela gráfica. La ilustradora onubense intercala en 'El miedo' dibujos, textos ficcionados y poemas de Raymond Carver o Anne Sexton sobre los traumas propios y de su círculo íntimo

Por Pablo R. Roces Viñetas de María Hesse

aria Hesse (Huelva, 1982) empezó en 2020, aun sinsaber que entre medias le aguardaba una pandemia y un embarazo, a plasmar sobre un folio los temores de toda una vida. Como un simple «desahogo», sin otra expectativa que construir «un refugio» a través de su- medio de expresión natural», la ilustración, en forma. de mujeres desnudas frente al bosque. Hasta que esas escenas cayeron en manos de su editora y, cuatro años despues, junto a un relato ficcionado construido con experiencias propias y de su circulo de confianza. y a fragmentos de poemas de Alejandra Pizarnik. Raymond Carver o Anne Sexton, han acabado tejiendo la novela gráfica El miedo (Lumen, 2024)

«Es fuerte porque necesité terapia para ser conscien te de lo que me estaba pasando, para enfrentarme a cosas que no quieres mirar porque no sabes si te van a aplastar más todavia o vas a ser capaz de salir adelante», dice Hesse sobre traumas como el bullyring en la escuela, la violencia psicológica en la pareja o el miedo a la maternidad. «Y el miedo a la vejez, por ejemplo, aunque el aspecto fisico-estetico me da más igual. Ultimamente pienso mucho en eso, en el fin de la vida, en el deterioro porque ahora que soy madre veo que el tiempo pasa muy rápido y me aferra saber que no estoy lejos de liegar ahí. Supongo que hay miedos que no se terminari de ir, que son ciclicos, que parece que están dormidos y que de repente te atrapan».

"El miedo es el principal motor del mundo. La religión lo ha utilizado para controlarnos igual que ahora la política"

"Mucho interés en que seamos madres, pero luego se nos aparta porque nuestro cometido aún está en casa"

Porque, sin pretenderlo, la maternidad ha acabado impregnando todo en la vida de la ilustradora salvo este libro, concebido en su totalidad antes del parto. Todo cambia, tu preocupación principal ya no eres solo tu», dice, «Está tu hijo y esa sensación de nomorir para no faltarle. Vives mas preocupada por las cosas que le puedan pasar a él que por las tuyas. También empiezas a relativizar cosas que ya no son importantes, incluso son ridiculas, pero hay miedos que crecen muchisimo, sobre todo si pueden reper

cutir en su bienestar. Ahoraestoy descubriendo cómo cambia la forma de trabajar Estoy debutando en la maternidad descubriendome en todas mis facetas. Es imposible ahora definir los cambios reales, pero la falta de tiempo lo condiciona todo».

P. Precisamente este libro cierra con el miedo a la maternidad y cómo la sociedad empuja a las mujeres a ella.

R. Y sigue, porque hay mucha presión, una presión brutal con esa pregunta de por qué no teanimas a ser madre. Es una pregunta muy indiscreta y dolorosa porque a lo mejor esa mujer quiere ser madre y no puede. Escierto que ahora las mujeres hemos conseguido tener una vida llena en muchos sentidos y ahiplantearse set madre también es dificil. Estás en un vida que te satisface, te llena y tener un hijo te la corta porque a dia de hoy todavía la carga pesada de los cuidados es nuestra y eso aun genera más dudas. Ahora mismo tardamos mucho en asentarnos, en tener unas condictones dignas y cuando lo has conseguido lo pierdes por la maternidad. P. ¿Lo vincula a la precanedad? R. Hay una cuestión evidente de precariedad, pero también de edad y de nonecestrar ilenar huecos. Quiero decir que las mujeres hemos llegado a la conclusion de que podiamos ser felices sin ser madres, que no nos hacía más mujeres... A mi me pasó, siempre habia quendo ser madre y de repente me di cuenta de que no lo necesitaba y que me gustaba la vida tal cual la tenía. Y ahi tomar la decision es complicado porque una vez tomas esa-

> Aun así, finalmente, in tomó. Aunque eso tampoco impide que ias dudas sobre el aborto tengan un espacio entre los pensamientos plasmados por la dustradora onubense, «Cuando se habla de las dudas y del tema del aborto parece que se tiene que hablar solamente del previo, pero tu puedes haber tomado una decision y que aun así tengas la sensación de que no has tomado la mejor decisión para tuvida», reflexiona. «Creo que ese miedo a que no haya marcha atrás

es comun porque parece que cuando te has quedado embarazada lo tienes que celebrar. Lo he habiado con amigas y madres y el miedo está hasta cuando has pando. A lo mejor has tenido un embarazo muy feliz, pero cuando nace tu bebé y te enfrentas a ello dices 'ostras'. Y no hace falta una depresión postparto, puede ser que la maternidad no fuera lo que pensabas o lo que te habían contado»

Como tampoco lo es, en muchos casos, la etapa escolar, dulcificada en el imaginario colectivo y trau-





# CULTURA PAPEL



mática en algunos de los individuales. Especialmente entre quienes no integraban el grupo de los populares y, sobre todo en el género femenino, eran la «rara», la «loca» o indistintamente ambas, «Ahora me no, pero loca es una palabra para desacreditamos y callarnos. Pueden llamármelo, pero no me invalida, ahora no me voy à callar y me voy à reapropear de un término que era despectivo para tantas mujeres», afirma.

P. Cuando ha tenido que mirar a esa Maria nina para este libro, ¿qué ha sentido?

R. Ternura y luego admiración porque, aunque pensaba que no, esa María no hizo un esfuerzo por encajar dentro del grupo. A dia de hoy valoro mucho el no dejarse llevar por la mercia colectiva. Ahora la veo en mños y mñas. Esa inercia es muy tradicional porque vas al colegio y solo en la entrada, no te hace faita estar en el aula, ves unos roles patriarcales todavia muy marcados. A mi me cae bien la gente que no se esfuerza por encajar en lo colectivo P. Eso es fácil decirlo con los años, pero ¿en aquel

R. De niña quieres encajar, pero a mí no me salia y

tampoco hacia el esfuerzo Recuerdo que, cuando acababa el verano, pensaba que ese año iba a hacer tal o cual, pero nunca lo hacia. Claro que uno no quiere set el marginado. quiere que le traten bien Aunque no te importe pertene cer a un grupo pequeñito, todo el mundo quiere que lo traten bien, pero si no te sale P. ¿El miedo ha sido en parte el motor de su vida?

R. El miedo es el motor del mundo en todos los niveles y no tiene por que ser necesanamente malo. La religión ha utilizado mucho el miedo para controlarnos, igual que hoy lo hace la politica, pero también es un mecanismo de defensa-Por otro lado, es una herramienta de dominación para meterte en la rueda del capitalismo: miedo a nosentirte realizado en un trabajo que te llene, a tener millones de objetivos que te hagan mas feliz... Te meten miedo para todo.

Y, a una mitad de la sociedad, de nuevo la femenina, esos miedos no se le aminoran con los años: se transforman en dudas, con el futuro laboral revestido de pura incognita. El otro dia me hicieron un comenta. rio en redes de que era joven y no me enteraba de nada. Tengo 42 años y me da igual que me llamen joven o señora, aunque me considero más señora, pero ese uso despectivo de la palabra joven...», relata. «Y cuando pasas a señora ya te has quedado obsoleta porque no estás en lo que hay que estat. Eso no le pasa a los hombres, que cuantos mas años parece que más sabiduria, más atractivo v mas solidez, mientras nosotras vivimos siempre en un punto indefini do. A las mujeres se nos menosprecia por un lado o por otro»

P. ¿Dina que se les ha privado de poder disfrutar del exito en sus profesiones? R. Luego mucho interes en que seamos madres, pero cuando lo somos también se nos aparta porque nuestro cometido está dentro de casa, cuidando a nuestros hijos, queramos o no hacerlo. La conciliacion a dia de hoy sigue siendo ciencia ficción, nosotras acabamos renunciando a mucho tiempo para el cuidado y esotodavia nos lo pone muy dificil

Una de las imágenes de la pelicula de Isaki Lacuesta Segundo . premio:



# CINE

# **'SEGUNDO** PREMIO', **ELEGIDA POR** ESPAÑA PARA LOS OSCAR

Por Lourdes Lebiebidjian (Madrid)

egundo premio, la pelicula dingida por Isaki Lacuesta y Pol Rodriguez, fue la elegida ayer por la Academia del Cine para representar a España en la edición 97 de los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional, Esta decisión dejafuera de la carrera a La Estrella Azul y Marco que también aspiraban a la representación española. El actor Eduardo Noriega, miembro tanto de la academia española como de la de Hollywood, fue el encargado de desvelar el título seleccionado.

Segundo premio, más que un mero biopic, es un tributo a la creación, el amor y la amistad que tiene a la banda indie Los Planetas. la creación de su álbum Una semana en el motor del autobus y a Granada como protagonistas.

Tras conocerse el veredicto, el director, Isaki Cuesta, fue pregunta do a través de videollamada por las torralezas que aprecia en su cintapara afrontar la carrera hacia los Óscar Con froma contestó: «A la peticula solo le veo debilidades; me hace feliz que otros la hayan visto de otra manera». Por otro lado, Cristobal Garcia, el productor, destacó: «Esta no es una película sobre un grupo indie. Es un home naje a la musica y una generación».

El próximo paso en el camino norteamericano queda abora en manos de la Academia de Hollywood, que llevará a cabo una primera selección a mediados de diciembre. Tras esta criba inicial, el 17 de enero se revelará si Segundo Premio estará entre las cinconominadas que se disputarán la estatulla el 2 de marzo de 2025.

# PAPEL CULTURA

# "CUANDO LA IGUALDAD SE INSTITUCIONALIZA SER MACHISTA SE VUELVE GUAY"

Cine. Juan Gautier debuta en el largometraje de ficción con El aspirante, una disección de los mecanismos de poder y dominación en el escenario de las novatadas de los colegios mayores que ganó en el Atlántida Film Fest

Por Luis Martinez (Madrid)

ecta Foucault, el gran teórico del poder. que el poder y el placer no se anulan «Se persiguen y se reactivan», Y, dos pasos mas allá, de forma más gráfica y contundente, también afirmaba que es «el fascismo en todos nosotros, en nuestras cabezas y en nuestro comportamiento cotidiano, el que nos hace amar el poder, desear lo mismo que nos domina y nos explota». El aspirante de Juan Gautier, es a su modo una película foucaultina. No por francesa, que quizá un poco sí, sino por incómoda, lucida y hasta violenta. Y por su claridad a la hora de registrar y describir los mecanismos no tan ocultos de en efecto, el poder. Sobre el papel se trata de una película de novatadas entre estudiantes. Nada más Nada más inocente. Los veteranos establecen las reglas del juego y los nuevos las cumplen. Nada que no hayamos visto ya en cualquier película. universitaria entregada a celebrar el caos y el placer. Todo sea por socializar. Y asi hasta que el monstruo asoma primero la pata y luego todo lo demás.

«Sobre las novatadas se ha habiado mucho, se sabe lo perniciosas que pueden llegar a ser y se ha discuti do hasta la saciedad la forma de erradicarias. Hay una conciencia extendida de que hay que acabar con ellas y, de hecho, se han eliminado en gran parte, aunque de tanto en tanto saigan a la luz asuntos como el del colegio mayor Elias Ahuja», comenta el director por aquello de poner en contexto la película.

El que había, para situamos, no improvisa. Gautier no en balde lleva más de 15 años estudiando el terna y sus derivaciones. Fue en 2006 cuando recibió el encargo de una ONG de realizar un video didáctico sobre el asunto. Como hijo del que fuera director durante cuatro décadas del colegio mayor que más hizo para acabar con ellas, el Chaminade de Madrid, el tema es ya parte incluso de su ADN, de su manera de ver el mundo. En ese primer acercamiento se mezciaba documental y fabulación tras una ingente cantidad de

# "Las élites del futuro construyen su masculinidad educándose en la obediencia y el mando autoritario"

entrevistas, documentación y testimonios en lo que sería el germen de la película que ahora se estrena.

Pero *El aspirante* no es relevante por la denuncia concreta, que también, sino por su capacidad para elevarse sobre lo particular y ofrecer al espectador el esquema perfecto de una pesadula atemporal. Es









imágenes de El aspirante'. Arriba, Jorge Motos. EM thriller psicologico y a la vez manual de instrucciones para entender el inecanismo profundo de las relacio nes de poder. Y no solo en un colegio mayor entre jovenes, sino en cualquier lugar e institucion a cualquier edad. La pelicula coloca al espectador ante la muy incomoda (y deslumbrante) posición de sufrir con cada novatada. Y no por ajena, sino por todo lo contrario.

«Lo interesante es la forma»
reflexiona el director «Bajo la
apariencia de la tradición, las que se
suponen son las élites del futuro
construyen su masculinidad
educándose en la obediencia y el

mando autoritano. Independiente mente del debate de si las novatadas son más soportables o menu. mas o menos divertidas, ese aprendizaje es claro», dice. 1 continua: «Hay una cierta propension a disculpar determinados actos porque en apariencia son consecuencia de una decisión líbre. Uno decide si quiere o no pasar por ello. Pero eso falso. La gente que llega de fuera a un colegio mayor tiene en todo esto la oportunidad de integrarse. Es eso o quedar marginado. Es un juego de supervivencia, Además, al año siguiente eres tu el que acosa. Al final, todo

forma parte de ritos de paso que perpetuan un determinado sistema de valores indeseable, machista, acosador y misógino»

Y lo que vale para un colegio mayor, vale quizá, foulcaultiano o no, para la sociedad entera quiza.

Se cuenta la historia de un grupo de nuevos alumnos en un colegio mayor (soberbios en su indefension losactores Lucas Nabor y Jorge Motos) Les toca aguantar y resistir a la caprichosa exigencia de los mayores (inquietantes Eduar do Rosa y Pedro Rubio) En 24 horas tendran que ser lo que aun no son. Y para ello deberán someter se primero, para ser después. El poder y el placer, deciamos, no se contradicen. El aspirante busca impactar. La violencia, sin embargo, discurre por dentro, en la tensión de una historia que habla de asuntos como la diferencia de clases, la toxicidad de lo mas culing o los peligros de la tribu. El director se las arregla para reconstruit en la memoria del especta dar el recuerdo de todas las alegres peliculas universita. rias de otros tiempos, pero del revés. El caos no conduce a la comedia, el desorden es simple pánico.

«Lo preocupante».
reflexiona el director.
«es que ciertas con
ductas que parecian
cosa del pasado
regresan». Se refiere a
todo en general y a lo
sucedido no hace
tanto en el colegio
citado antes, cuando

los colegiales authaban a las colegialas de enfrente con lo modos de las novatadas de siem pre. «Las redes sociales banalizan todo y eso ocurre a la vez que los discursos sobre la igualdad se institucionalizan. Y cuando eso ocurre, lo guay, lo alternativo, es ser todo lo contrario, es ser machista. En general, soy optimista porque se ha avanzado mucho, pero hay que esperar y estar atento», concluye.

El aspirante, que ganó en el Atlàntida Film Fest, es una podero sa película sobre el poder. Y aunque duela, sobre el placer.

# LOC PAPEL

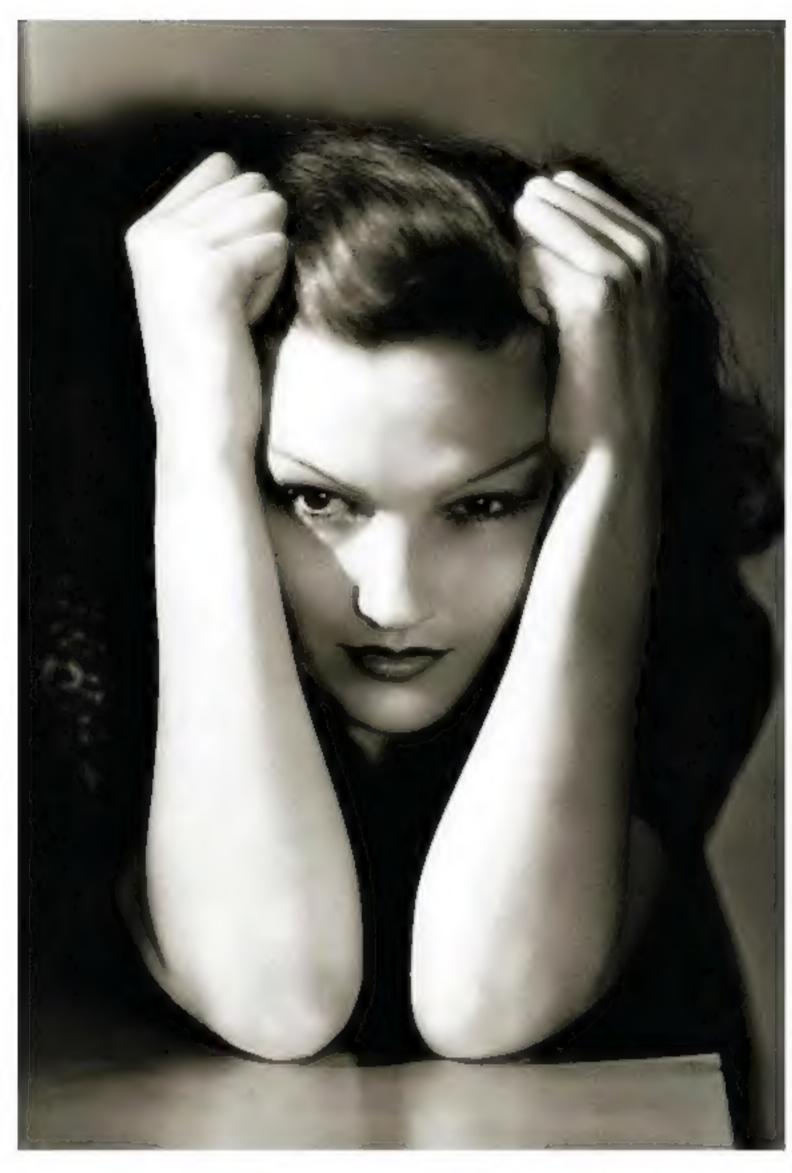

# CONCHITA MONTENEGRO, LA GARBO ESPAÑOLA Y TÍA DE JIMMY

Coincidencias. La primera española en triunfar en Hollywood se casó con un tío carnal de Giménez-Arnau. Abofeteó a Clark Gable y se codeó con Chaplin

Por Luis Fernando Romo

a bautizaron como la Greta Garbo española y, al igual que la actriz sueca. Conchita Montenegro fue otra inmigrante que ha pasado a la historia como la primera estrella española en conquistar Hollywood. Nació en San Sebastián en 1911 y con 16 años rodó en Paris La muñeca rota (1927), su primera película, dirigida por su descubridor, Reinhardt Blotner, donde aparecía semidesnuda. Dos años después bailaría

desnuda en La mujer y el pelele.

Aquella desinhibición junto a una portada en Vogue provocó que Hollywood posara sus ojos en su diminuto cuerpo para reclutarla en su firmamento. En 1930 se instalo en la meca del cine donde la contrató la Metro-Goldwyn-Mayer. Desde el primer momento contó con la ayuda del escritor y diplomático madrileño Edgard Neville, conde de Berlanga de Duero, que trabajaba como guionista. Asimismo le presentó a su amigo Charles Chaplin, que ayudó a la Montenegro con el inglés.

En su primera prueba con Clark Gable protagonizó una de las anécdotas más sonadas de la historia del cine al abofetear al galán, que la había besado con lengua. Tal y como narra Javier Moro en Mi pecado, la biografía novelada de la actriz, hasta el mismisimo Charles Chaplin quiso conocerla a raíz del altercado.

Durante el tiempo de su contrato con la MGM rodó con Ramón Novarro, Norma Shearer v Leslie Howard, el inolvidable Ashley Wilkes en Lo que el viento se llevó. con quien tuvo un tórrido romance a pesar de que él estaba casado y con dos hijos. Ella tenía 19 años, éi más de 40, pero la diferencia de edad no fue un obstáculo. Después de un año el estudio no le renovó

el contrato, por lo que en 1931 la Fox Film Corporation la fichó dándole la oportunidad de actuar en siete películas en inglés, ya que antes había trabajado en otras diez, pero en versiones españolas de otros filmes rodados en la lengua de Shakespeare. Una práctica habitual en la época ya que Hollywood queria ampliar su cota de mercado en países hispanohablantes.

Gracias a la Fox compartió pantalla con Robert Taylor, Victor McLaglen y Will Rogers. A pesar de su talento y belleza, el estudio tampoco le quiso renovar. Así que en 1935 desembarcó en Europa para seguir trabajando en el mercado francés e italiano, Instalada en Paris ese mismo año se casó con Raul Roulien, la primera gran estrella brasileña en Hollywood, de quien se divorciaria en 1937.

A su regreso a España en 1942

Conchita Montenegro, en un retrato de los años 20 muy tipico de esa época.EM

# REAPARICIÓN

# **EL ESTILIZADO** NUEVO LOOK DE AMALIA DE HOLANDA

Por B.M.

a princesa Amalia ha participado en el Prinsjesdag o Día del ♠ Principe en Países Bajos, en el que su padre, el rey Guillermo, ha pronunciado un discurso. Hasta aquí, poca novedad. La heredera aun no tiene agenda independiente pero cada vez está más presente en actos oficiales, sobre todo desde que ha terminado sus estudios en España, pais donde se mudó tras recibir amenazas de la mafia. Sin embargo, si esta edición del Prinsjesdag trasciende a la prensa internacional es porque la princesa de Orange ha reaparecido tras el verano más estilizada. Su cambio físico (ha adelgazado unos cuantos kilos) ha sido celebrado por aquellos que consideraban que la hija mayor de Máxima y Guillermo padecia sobrepeso.

La joven veinteañera ha aprovechado este acto para enfundarse un vestido más ceñido de lo habitual que resaltaba su nueva figura, lo que hace entrever que está satisfecha con su cambio de talla. Un diseño de intenso color

> tipo capa y escote lágrima de la firma Safiyaa que casualmente ya había llevado con anterioridad Sarah Ferguson, duquesa de York. La princesa ha completado su

estilismo con unas

sandalias de tiras

verde con mangas

doradas y clutch a tono, además de una diadema con perlas doradas de una firma low cost y cuyo precio es menor de 10 euros. El físico de Amalia se ha convertido en debate nacional en varias ocasiones, sobre todo para criticar su estilo de vida.

Amalia de Holanda, visiblemente más delgada. **GTRES** 



supuestamente poco saludable al lucir curvas. Un

tema sobre el que jamás se ha pronunciado la casa real holandesa. Dieta o no - Ozempic o no-, lo cierto es que Amalia está guapa gorda o delgada. Lo importante es que esté sana y sea feliz.

# Tuvo un romance con Leslie Howard, que estaba casado. Ella tenía 19 años, él 40

# Su último marido fue el diplomático falangista Ricardo Giménez-Arnau

destacó en cinco filmes que rezumaban patriotismo en cada fotograma como Rojo y negro (1942) e Idolos (1943), ambas junto a Ismael Merlo. En 1943 volvió a ver a su gran amor, Leslie Howard, que aterrizó en nuestro país en calidad de espía de Winston Churchill para hacer llegar a Franco el mensaje de que España no iba a participar en la II Guerra Mundial. La estrella hollywoodiense consiguió la cita gracias a Conchita, por entonces comprometida con el diplomático falangista Ricardo Giménez-Arnau, tío carnal del recién fallecido Jimmy Giménez-Arnau, con quien se casó en 1944. Cuando los nazis se enteraron de la reunión entre el dictador y la estrella no dudaron en derribar el avión de Leslie en el cielo de Galicia.

La última película de Conchita Montenegro fue Lola Montes (1944) con Luis Prendes y, a partir de ese momento, decidió enterrar su leyenda cosida en celulosa. No quiso saber nada de la gran pantalia, no concedió entrevistas y se negó a que le hicieran homenajes. Solo quería ser feliz junto a Ricardo, intimisimo de Juan de Borbon, junto al que dio dos veces la vuelta al mundo con el Juan Sebastián Elcano y que había traducido al español todos los cuentos de Chéjov.

Solo la muerte de Ricardo en 1972 pudo acabar con el amor de la pareja. Retirada en su propio olvido, la Montenegro falleció por causas naturales a los 94 años en 2007.

# PAPEL TV

# "LAS REDES SOCIALES DIFICULTAN EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN"

'Salvados'. la Sexta estrena una nueva tanda de reportajes presentados por Gonzo que abordarán la vida de los escoltas de ETA o el accidente de tráfico del grupo Supersubmarina

Por Borja R. Catela (Madrid)

a vuelto a la Sexta uno de sus programas históricos y que más tiempo lleva en emisión; Salvados. Sus comienzos, en 2008 con Jordi Évole al frente, fueron una serie de entregas de especiales con diferentes temáticas de Salvados por...
El formato caló entre los espectadores y Atresmedia decidió darie continuidad. Ya lleva 16 años en emisión.

En 2019, tras entrevistar al papa Francisco, Évole decidió dejar el programa para afrontar nuevos retos, por lo que la cadena le buscó un sustituto en la casa, y eligió a Fernando González González, más conocido como Gonzo, uno de los reporteros más destacados de otro de los espacios estrella de laSexta, El Intermedio. Así, el gallego se puso al frente de Salvados (Producciones del Barrio), que volvió a la programación el pasado domingo en prime time con un reportaje sobre el acoso en alta mar. Este es el primero de los muchos que abordarán esta temporada, como el caso del grupo Supersubmarina, la vida de los ex escoltas en Euskadi tras el fin de ETA o el día a día de personas que ayudan a migrantes en Irún, entre otros.

Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, adelanta que también se emitirán dos reportajes especiales. «Servirán paradesentrañar las cuestiones que nos afectan a todos como miembros de una sociedad: las consecuencias nocivas de las redes sociales», explica.

En esos especiales habrá testimonios de ex trabajadores y moderadores de contenidos de redes sociales, a
los que Gonzo ha entrevistado, sufriendo algo que no le
había pasado nunca en su extensa carrera profesional.
«Por primera vez en 20 años que llevo dedicándome a
esto, viendo las entrevistas previas y documentándome
con el trabajo de mis compañeros, tuve que parar la
grabación porque generaba reacción física», dice el
periodista, «Son las personas a las que Meta, TikTok y
Twitter ponen a ver, durante ocho horas al día, los
contenidos que la gente cuelga con la intención de que
lleguen a todo el mundo. El problema de esta gente es
lo que ve y la poca preparación que tiene para verlo,
pero nuestro problema común es lo que nos contarán
en esos dos programas».

No obstante, Gonzo no fue el único que quiso dejar la producción del reportaje; uno de sus protagonistas, Arturo Béjar, también lo hizo. «Fue la persona a la que Mark Zuckerberg contrató para fabricar herramientas para la protección y el cuidado del usuario. Durante la entrevista le mostramos la realidad de lo que ahora es Instagram, la empresa en la que trabajó, y pidió que, por favor, le dejáramos de enseñar el video», recuerda.

Reportajes como ese y otros que están por venir representan «el valor de Salvados», subraya el gallego. «Le dedicamos muchas horas con mucha ambición. ¿Qué tenemos que hacer para hacer lo que no hacen los demás? Esto no nos lleva a hacer las cosas a lo



loco, sino que tenemos que hacerlas siendo Salvados. El nombre obliga a mucho, sobre todo a respetar al espectador. Trabajamos para conseguir algo que no tenga nadie y que sea ilustrativo», añade.

«Salvados es todo un símbolo de laSexta y de los atributos del canal», destaca Ferreiro. «Denuncia temas que pueden parecer menores y a los que los medios muchas veces no hacen mucho caso. Además, no se quedan en ese caso concreto, sino que buscan una visión general y de denuncia social».

P. ¿Cómo es el primer dia de una nueva temporada de Salvados?
R. El primer dia de la nueva temporada lo empezamos a pensar en los últimos 20 días de la anterior. Es decir, cuando nos tomamos el descanso entre temporadas, no quedamos en el vacio.

Cuenta el periodista que tanto Laura Gimeno como él -«somos los directores de programa»- van dando ciertas indicaciones al equipo sobre «lo que hemos hecho esa temporada y lo que queremos conseguir la siguiente». «Si hay que tirar por un lado o evitar algunas cuestiones... Para mi, lo primero es no dar por sentado que porque nos liamemos Salvados tenemos el trabajo hecho. Todo lo contrario, que por llamarnos Salvados tenemos más trabajo que otros programas porque no podemos anclarnos, no podemos no sorprender, no podemos no hacer cosas distintas y mejores a la temporada pasada, Y ese es el espiritu», señala Gonzo.

Pero hay también una «segunda fase», en la que ambos le dicen al equipo que «hay que hacer los reportajes disfrutando, que es lo que hemos conseguido esta

"Por primera vez en 20 años, tuve que parar una grabación porque generaba reacción física", admite el presentador

"No tenemos el trabajo hecho porque nos llamemos 'Salvados': todo lo contrario, tenemos que trabajar más"

carlo este año, en otros temas y en otras cuestiones. Somos un equipo donde el reporterismo nos motiva mucho, salir a la calle, ir a contarhistorias, conocer gente y trabajar con esas personas. Ir a grabar es algo que nos gusta mucho y, cuando disfrutas, es mucho más fácil hacer disfrutar a los que te ven. Así que diría que son las dos normas. Por ser Salvados, estamos obligados a hacerlo mejor que el año pasado, pero también estamos obligados a disfrutar haciendo el trabajo». P. De los reportajes de este año, ¿cuál te ha impactado más? R. El de Supersubmarina. He convivido cinco días con los cuatro miembros del grupo, con sus familias, con Fernando

temporada». «Hemos visto qué fue

lo que nos funcionó más la tempo-

«Esos programas que más valoraba el público, no solo por el dato de

audiencia, sino por el final, por la repercusión, porque se volvía a hablar del tema en otros medios

de comunicación e intentar repli-

rada pasada», recuerda Gonzo.

Navarro, el autor del libro Algo que sirva como Luz y con Ernesto Muñoz, que es su mánager. Todos ellos son los protagonistas de nuestro reportaje. Es la primera vez que dan entrevistas individualizadas desde el accidente, porque siempre las hacían como grupo. Conseguimos crear ese ambiente necesario para que personas que se acababan de conocer pareciese que teníamos confianza de toda la vida. Y ahi surgió una verdad. Respecto a sus historias personales, a su proyecto como grupo... fue de los programas que, cuando acabas de hacerlos, llegas a tu casa, apagas la luz esa noche, cierras los ojos y piensas que eso ha sido un punto de inflexión en tu vida, tanto profesional como personal. Ha sido el programa que, como equipo de personas, más nos ha removido por dentro y más ganas tenemos de que también se vea, porque nosotros hemos disfrutado mucho haciéndolo y hemos sentido muchas cosas mientras estábamos grabando. P. ¿Cada vez es más complicado hacer periodismo de investigación? ¿Hay más miedo al qué dirán que al qué decir? R. El mundo de las redes sociales

ha dificultado mucho todo esto. Hoy en dia, lo que dices en un programa de televisión puede seguir viéndose durante meses, lo que genera cierto miedo. Les explicamos a los entrevistados que lo que digan y lo que incluiremos en el reportaje reflejará fielmente lo que ellos han dicho; no manipulamos las declaraciones ni cortamos cosas para que no se quede solo medio sentido. En Salvados tenemos una gran ventaja: los protagonistas de los reportajes ven el programa y saben que lo que les decimos es cierto.

Gonzo, en la presentación de la nueva temporada de 'Salvados'.

ATRESMEDIA

# TELEVISIÓN

8.00 Els matins.

10.30 Tot es mou.

sorell i sindria»...

de Salamanca».

17.35 La solva.

22.05 Polónia.

ciutat.

Senyores.

marques.

13.55 Telenoticies co-

14.30 Telenoticies migdia.

15.55 Cuines, «Ensaladilla

16.10 Com si fos ahir.

16.50 El Paradis de los

19.10 Atrapa'm si pots.

21.00 Telenoticies vespre.

22.40 Bob in translation.

23.35 De la cultera a la

23.35 De la cultera a la

20.15 Està passant

15.40 Cuines, «Aguachile de

#### **GENERALISTAS**

8.00 La hora de La I. 10.40 Mañaneros. 14.00 Informative territorial.

14.10 El gran premio de la cocina. «Arroz a la cubana con piátano frito y secreto a la parnilla con guarnición y

salsa». 15.00 Telediario I.

15.50 Informative territorial. 16.15 El tiempo.

16.30 Salon de té La Moder-

na. 17.30 La Promesa. 18.30 Valle Salvaje.

19.25 El cazador. 20.30 Agui la Tierra. 21.00 Telediario 2,

21.40 La Revuella. 22.50 58 segundos. 1.15 Nuestro cine. «Loving

La 2

Pablo». 3.05 La noche en 24 horas.

Agui hay trabajo.

9.55 La aventura del saber.

11.55 Al filo de la imposible.

12.25 Las rutas D'Ambrosio.

13.25 Mañanas de cine. «El

10.55 La 2 express.

11.05 Documenta2.

vengador del Sur».

tales.

mochile.

0.00

14.45 Curro Jimenez.

15.45 Saher y ganar.

18.00 Documenta2.

18.55 Grantchester.

20.15 Mi familia en la

20.40 Reformas extraordi-

narias de George Clarke.

22.00 ¡Cómo nos reimos!

LateXou con Marc

21.30 Cifras y letras.

19.40 Culturas 2.

16.30 Grandes documen-

# Antena 3

8.55 Espejo publico. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13.45 La ruieta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes. 15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

17.00 Yahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra. 21.00 Antona 3 Noticias 2.

21,30 Deportes. 21.35 El tiempo. 21.45 El harmiguero. Invitados: Antonio Banderas y Marta Ribera, actores. 22.45 El geliculón, «Mamá

Orden. 1.05 Cine. «Al final del

o papá». España, 2020.

90 min. Director: Dani de la

camino». 3.00 The Game Show.

7.00 Love Shopping TV

Toma salami!

Incluye «Singapur» y «Nueva

8.25 Callejeros viajeros.

10.25 Viajerus Cuatro.

11.30 En boca de todos.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

Todo es mentira.

Noticias Cuatro.

20.45 ElDesmarque Cuatro.

1.50 ElDesmarque madru-

18.00 Lo sabe, no lo sabe.

;Boom!

14.00 Noticias Cuatro.

15.10 El tiempo.

21.00 El tiempo.

21.15 First Dates.

22.50 Horizonte.

Cuatro

Cuatro.

Zelandas

«Viotnam».

15.30

19.00

20.00

7.30

#### Telecinco

8.05 Informativos Teiscinco: ol matinal. 8.55 La mirada critica. 10.30 Vamos a ver.

15.00 Informatives Telecinco. Presentado por isabel Jiménez y Angeles Blanco. 15.25 ElDesmarque Telecinco. Presentado por Lucia

Taboada. 15.40 B tiempo. 15.45 El diario de Jorge.

17.30 TardeAR. 20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco. Presentado por Carlos Franganillo y Luticia

21.35 ElDesmarque Telecinco. 21.45 D tiempo.

Igiesias.

21.50 Gran Hermano. 2.00 Gran Madrid Show.

Ventaprime.

Aruser@s.

14.30 La Sexta noticias f<sup>a</sup>

15.30 La Sexta meteo.

17.15 Mas vale tarde.

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo.

21.30 El intermedio.

Kombat», EEUU 2021.

2.40 Pokerstars.

110 min. Director: Simon

21.25 La Sexta deportes.

22.30 El taquillazo, «Mortal

1.09 Cine. «El triàngulo del

20.00 La Sexta noticias 24

11.00 Al rojo vivo.

15.15 Jugones.

15.45 Zapeando.

Previo Aruser@s.

La Sexta

6.30

9.00

edición.

edicion.

McQuoid.

diable».

#### **VEO DMax**

8.39 Aventura en pelotas. 11.22 Secretos baio tierra, «Los tesares del rey Salomon»

12.16 Alienigenas. 14.06 Expedición al pasado. Incluye «La ciudad perdida del jaguar blanco» y «El botin perdido de Dillinger».

15.57 La pesca del oro. Incluye «Nieve cegadora» y «Dolor en el hielo».

17.47 Pesca radical. 20.34 Joyas sobre ruedas. 21.30 ¿Como lo hacen? Emisión de dos episodios. 22.30 Alienigenes, Incluye

40- y «La gran revolación OVNID. 0.24 Abducción alien Travis Walton.

2.11 D9t: Aierta Policia. Emisión de dos apisadios.

8.06 La tienda de Galeria

11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración oucaristica.

14.30 Trece noticias 14:30.

14.45 El hempo en Trece.

16.50 Sesion doble. «La

14.50 Sesion doble, «Zafar-

18.45 Western, «El mejor de

los malyados». EEUU. 1951.

84 min. Director: William D.

20.30 Troce noticias 20:30.

21.55 El tiempo en Trece.

8.30 El Partidazo de Cope.

TRECE

de vida.

Russell.

del Coleccionista.

12.00 Angelus.

12.05 Ecclesia al dia.

13.40 Don Mattee.

rancho de combate».

legion del desierto».

21.05 Troce al dia.

22.00 El cascabel.

#### Movistar Plus\*

\$.22 Granieros espaciales. 10.58 Noche de Champions. 12.28 Cine. «Labordeta, un

hombre sin mas». 14.06 Zelenski. 15.50 Cine «Retribution».

Francia, Alemania, España, EEUU. 2023. 91 min. Director: Nimrod Antal. 17.18 Cine. «Agente X:

Ultima mision». Grecia, Bulgaria, EEUU, 2023, IIO min. Directora: Renny Harlin. 19.03 Raga.

20.00 Tarde de Champions. 20.53 UEFA Champions League. «AS Mónaco-Barcelona». En directo.

23.00 Noche de Champions. 0.35 Illustres ignorantes. «Bancos».

Borto,

# 1.07 El consultorio de

6.40 Mujeres ricas de Cheshare.

8.30 Venganza: millonarios asesinos. Emisión de dos

episodios. 10.20 Killer.

TEN

11.20 Caso cerrado. 19.00 Ni que fuéramos la

happy hour. 20.00 Caso corrado. 23.05 La casa de mis sue-

ños. 0.05 Venganza: trabajadores asesinos. 1.00 Venganza: recien

casados asesinos. 2.00 Caso cerrado. 2.20 European Poker Tour.

2.50 Killer Emision de tres. episodios. 5.00 Venganza: millonarios

asesinos. 5.35 Caso cerrado.

#### UTOHOMICAS Telemadrid

6.50 El tiompo. 7.00 Buenos días, Madrid.

11.20 120 minutes. 14.00 Telenoticias. 14.55 Deportes.

Altman.

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa. «Conflicto de intereses». EEUAJ. 1998. Director: Robert

17.25 Cine de tarde. «El caso de Thomas Crown». EEUU, 1968, 100 min. Director: Norman Jawison.

19.15 Madrid directo. 20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes.

21.30 El tiempo. 21.35 Juntos. 22.30 Cine «Circuito cer-

ETB 2

11,30 En Jake.

14.58 Teleberri.

16.00 Eguraldis.

17.35 Quedate.

hasselbacks

22.20 Rh+.

21.00 Teleberri.

22.10 Eguraldus.

7.00

9.55

man.

rado». 0.05 Atrapame si puedes Colebrity.

Boulevard.

13.55 Atrapame si puedes.

15.35 Teleberri kirolak.

16.25 Esto no es normal.

20.05 A bocados verano.

«Monú sidrería de verano:

Txuleta, pimientos confita

des y patatas fritas estilo

21.40 Teleberri kirolak.

23.05 Vaya semanita.

1.05 Este no es normal.

0.35 Eith kulturn.

Vascos por el mundo.

Se he escrito un cri-

#### ciutat. 0.35 Més 324.

Canal Sur 9.55 Hoy en dia. 12.50 Hoy en dia, mesa de analisis. Presentado por

Teodoro León Gross. 14.15 Informativos locales. 14.30 Canal Sur noticias I. Presentado por Juan Carlos

Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde, Aqui y ahora. 18.00 Andalucia directo. 19.50 Cometelo, «Fiambre

de pollo con ciruolas». Presentado por Enrique Sanchez.

20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Angel Sánchez.

21.00 Informativos localea. 21.45 Atrapame si puedes. Presentado por Manolo Sar-

22.45 Cine. «Sin piedad». 0.15 Cine. «Parking».

#### 230 230 The Game Show. Gien. PARA NO PERDERSE

## 22.50 / La I

## Vuelve '59 segundos' con Gemma Nierga

La 1 recupera 59 segundos, uno los programas míticos de debate de la televisión en España como una de sus grandes apuestas para la proxima temporada. Será la periodista Gemma Nierga la encargada de moderar esta nueva etapa del programa, un formato renovado que contará con la participación



Gemma Nierga.

en directo del público, en el que no solo se hablará de política y que incorporará elementos más atractivos para la audien-

La intención es recuperar, en la era del consumo rápido, un formato adaptado a 2024 pero que mantenga su esencia: cada tertuliano participante tiene 59 segundos para exponer su opinion sobre los asuntos principales de la semana; pasado ese tiempo, su micrófono baja. Una de las grandes novedades es que el programa contará con la participación en directo del público.

# 21.45 / Antena 3

#### **Antonio Banderas** y Marta Ribera, en 'El Hormiguero'

Se acaba otra semana en El Hormiguero, pero no sin antes recibir una visita de lujo. Y es que Antonio Banderas y Marta Ribera pasaran por el plató del programa de Pablo Motos para hablar de Gypsy, el nuevo musical que se estrenarà en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el próximo



Banderas y Ribera.

25 de octubre. Considerado como uno de los mejores musicales estadounidenses, Gypsy atesora seis premios Tony y cuatro Olivier.

# A PUNT

7.08 Les noticies del mati. 10.00 Bon dia, Comunitat Valenciana.

13.00 La via verda. 14.00 A Punt Noticies. Migdia.

15.15 La cuina de Morera. «Bombons de massapa amb xocqiale».

15.35 Atrapa'm si pots. 16.45 Tomar a casa, «Farem

alguns canvis». 17.40 Escola d'infermeria.

«El pecat i la vergonya». 18.30 En directe.

20.25 Grada 20:30. 21.00 A Punt Noticies, Nrt. 21.50 A la saca.

22,45 Xino-xano, Incluye «Al trencali de la maror, La Vila Joiosa», «Bocairent» y

«Alcossebre». 2.15 Grada 20:30.

# 183 TELEVISION

#### 7.00 Cinc dies.

8.00 Tothom en forma. My way, «Edu i Luba». 8.25

9.15 Tal com érem. «Familia i església».

10.05 Al dia. 11.58 Ara anam.

13.58 1B3 Noticies migdia. 15.15 El temps migdia.

15.30 Cuine amb Santi Taura. «Pilotes amb codonys I picornells».

16.00 Agafa'm si pota!

17.00 Cinc dies. 20.30 IB3 Noticies vespre.

21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en se + que tu.

22.25 Uep! Com anam? 2.50 El temps vespre.

3.00 Jo on se + que tu. Agafa m si pots! 3.40 4.35 Paisatges.

Cinc dies.

4.45

## Consulta la programación completa de 127 canales en eve.nimundo.es/television

## SUDOKU

## FÁCII 19-09-2024

| F 73 | 03.5  |                           |   |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------|---------------------------|---|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 6     | 2                         | 9 |                                     | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 2     |                           | 5 |                                     | 7     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9    |       |                           | 3 | 4                                   | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 9     | 7                         | 2 |                                     |       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | woo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7    | 8     |                           | 6 | 5                                   | 9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sweb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |       |                           | 1 |                                     | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | www.pasatiemposweb.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |       | 5                         |   |                                     |       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wpasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 7     | 6                         |   |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 1     |                           |   |                                     | 8     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 9 1 7 | 6<br>2<br>9<br>1 9<br>7 8 | 2 | 6 2 9 2 5 9 7 3 1 9 7 2 7 8 7 6 1 5 | 6 2 9 | 6       2       9       4         2       5       7         3       4       1         9       7       2       5         7       8       6       5       9         1       1       2       2         2       5       1       2         3       6       1       2         4       1       2 | 6       2       9       4       8         2       5       7       8         3       4       1       4         1       9       7       2       4       4         7       8       6       5       9       6         1       1       2       2       2         2       5       1       2       2         3       6       1       1       2       2         3       6       1       1       1       2       1         4       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 | 6       2       9       4       9         2       5       7       8       9         9       3       4       1       2         1       9       7       2       4       4       1         7       8       6       5       9       1       1         1       1       2       2       1         2       5       1       2       2       2         3       6       1       1       2       2       1         4       1       1       2       1       1         5       1       1       2       1       1         7       6       1       1       1       1       1       1 |

## DIFÍCIE 19-09-2024

| 6 | 4 |   |   |   | 7 |   |   |   | 1                                                 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 |                                                   |
|   |   |   |   |   |   |   | 1 | 9 | 1                                                 |
|   | 1 |   |   | 8 |   | 9 |   |   | 1                                                 |
| 5 |   | 4 |   |   |   |   | 6 | 7 | 1                                                 |
|   |   | 7 |   | 1 |   | 8 |   |   | in company                                        |
|   |   |   | 4 |   |   |   | 2 |   | 2000                                              |
|   |   |   | 9 |   | 6 |   | 7 |   |                                                   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | TOTAL SECTION OF SECTION ASSESSMENT AND PROPERTY. |

## CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números. del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

## SOLUCIÓN FÁCIL 18-09-2024

| 300000011 Note 20 03 COLT |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 2                         | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 |  |  |
| 3                         | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 |  |  |
| 6                         | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 |  |  |
| 7                         | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 |  |  |
| 8                         | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 |  |  |
| 4                         | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 |  |  |
| 5                         | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 |  |  |
| 1                         | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 |  |  |
| 9                         | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 |  |  |

#### SOLUCIÓN DIFÍCIL 18-09-2024 6 9 3 7 4 5 1 2 8

| ~ | - | - |   | - | - | - | - | w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | Z | 3 | 9 | 7 |
| 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| В | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 |
| 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 |

Telifinas de elección el cilente, 91 850 16 29.

**EL**MUNDO

Este periódico se imprime diariamente en papel osques sostenibles.

Dep Legal: 84-28115-2004

Impresa Norte

Artes Gráficas del Atlantico, S.A.

reciclado y procedente de imprime: Corporación Bermont,



MADRID: Avenida San Luis, 25, 28033. Madrid Tel 91 443 50 00 O Unidad Editorial Información General. Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en partereproducida, distribuida, comunicada publicamente, utilizada o registrada

a través de ningun soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sio la previa autorización escrita de la sociedad

en el articulo 32 de la Ley de Propeded Intelectual, queda expresamente prohibida la

reproducción de los comenidos de esta publicación con fines corperquiles a través de recopilaciones de articulos periodisticos.



# PATIO GLOBAL GISÈLE PÉLICOT

QUIÊN. Esta mujer, de 70 años, a la que su marido durante 50 años drogaba y ofrecía a otros hombres para que la violaran, acapara portadas y programas de televisión, y es recibida en el tribunal de Aviñón con ovaciones. QUE. Con su decisión de comparecer a cara descubierta, ha agitado el movimiento feminista en Francia, más dormido de lo que parece. El pasado fin de semana, hubo manifestaciones en su apoyo en todo el país.

# El nuevo icono del feminismo en Francia: «Parece que la culpable soy yo»

Se ha convertido en una heroina. Acapara portadas y programas de televisión, la gente sale a la calle con pancartas con su rostro. Se la recibe y despide con aplausos. Cada vez que entra en el tribunal, las cámaras se lanzan a por ella, como si fuera una estrella. Su rostro, sereno, con su melena corta y sus gafas os-

curas, ha dado la vuelta al mundo. En pocas semanas. Gisèle Pélicot se ha convertido en un icono feminista.

El pasado martes, después de haber estado escuchando más de 10 horas a sumarido contar cómo, durante una década, la drogó para violarla y, además, ofrecerla a otros hombres, salió del juzgado



RAQUEL VILLAÉCIJA AVIÑÓN

escoltada por sus dos abogados y fue recibida con una gran ovación de decenas de personas, la mayoría mujeres, que habían acudido al tribunal sólo para apoyarla.

Ayer volvió a testificar y se mostraron algunas de las fotos y videos que hizo su marido durante las violaciones. Ella dijo sentirse humillada

ante las sospechas, expresadas por algunos abogados de la defensa, de que era cómplice. En varias imágenes a Gisèle se la ve con los ojos abiertos, un argumento que han usado para justificar que estaba consciente.

Ella no se ha identificado en algunas de las fotos. «Desde que he llegado a esta sala me he sentido humillada. Me llaman alcohólica, dicen que me puse en talestado de ebriedad que soy cómplice del señor Pélicot», dijo. Una de las abogadas de la defensa afirmó que ella se contradice porque, según las fotos, «está despierta, en algunas se la ve sonreir». Esta declaración provocó la indignación de la

> victima. Llegó al punto en el que el propio Dominique Pélicot, principal acusado, espetó: «Basta de sospechar de ella».

A sus violadores (50 identificados, pero fueron más) se les abuchea

Hay voces que

piden que se

modifique el

Código Penal

para incluir el

consentimiento

«Agradezco las

muestras de

recibo desde

el principio»,

ha asegurado

apoyo que

al entrar en la sala de audiencias. Ella, rostro descubierto, es adamada. En estas semanas de juicio, esta mujer ha conseguido precisamente eso: que a las víctimas se las aplauda y a los acusados se les abuchee. Que la verguenza, como ella dijo. cambie de bando.

Resulta que la revolución ferminista en un país como Francia, tan combativo, la lidera hoy una mujer de 70 años, que estuvo casada con el mismo hombre durante 50, su primer amor con el que tuvo tres hijos y siete nietos. Su caso marcará un antes y un después, Primero porque es un sumario insólito, por la gravedad de los hechos, el número de acusados y, sobre todo, porque ella ha querido que sea público,

no a puerta cerrada, para que sean ellos los que se averguencen. A raiz del caso, hay voces que piden una modificación del Código Penal para introducir la noción de consentimiento en la definición de violación. El propio presidente. Emmanuel Macron, había prometido cambiar la lev en este sentido.

Como Gisele Pelicot estaba inconsciente, muchos de sus violadores alegan que pensaban que ella estaba de acuerdo. Los hay que van más allá y dicen que como el marido estaba presente, entendía que tenian el permiso. Como si el cuerpo de Gisèle le perteneciese a él, no a ella. « ¿En qué momento un hombre decide por su mujer?», aseguró.

Ella ha conseguido agitar el movimiento feminista en el país, más dormido de lo que parece. El pasado fin de semana se celebraron manifestaciones: «Agradezco todas las muestra de apoyo que estoy recibiendo desde el principio».



# Transparencia o censura

EN UNA democracia todo ciudadano tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; no debe ser molestado por sus opiniones, incluso en esta España de la polarización y de los bulos. Todo lo que sea enredar en ese principio de la libertad es una trampa no solo contra las fake news, sino contra los medios y, sobre todo, contra los que cuentan la verdad y molestan al Gobierno. Intentan acabar con el secreto profesional y las fuentes de la información. A la máquina del fango del Gobierno los amigos le llaman transparencia y los adversarios, censura. El Ejecutivo lo denomina plan de acción democrática y el resultado final son perifrasis y vaguedades.

Algunos partidos de la oposición describen las medidas como el principio de una dictadura y el mayor ataque a la libertad de expresión de la democracia. Una involución democrática. Los gubernamentales dicen que luchan contra la desinformación. El plan propone 31 medidas. Va a limitar la publicidad institucional. Y a reformar la Ley de Secretos Oficiales. El Gobierno quiere saber quiénes son sus enemigos mediáticos y perseguir la desinformación de la cáscara amarga; quieren saber lo que vende cada medio y controlar a los periódicos independientes con las subvenciones.

El Gobierno habla de regeneración democrática cuando lo que hace es limitarla; quiere meter mano a la libertad de prensa, que es una de las cosas que funcionan bien en España. Después de tantas censuras, este es el periodo más grande de libertad de prensa y de opinión, reforzado con las redes sociales.

Los de la leyenda negra señalaron el caníbalismo político -también llamado cainismo- y la ingobernabilidad como el estilo de la política en España. Pero en este momento los que más desacreditan nuestra manera de gobernamos son los propios gobiernos y partidos en su lucha por el poder. Aqui hay relativa paz si la compara con los EEUU, donde han intentado matar dos veces a un candidato a la Presidencia. El canibalismo-cainismo sigue desde que lo inventaron los godos y siguió con los magnicidios de varios presidentes, pero en estos momentos la polarización no llega a los tiros y la libertad de prensa orienta el debate. Los que meten más cizaña son los políticos imprescindibles para la democracia, aunque esta vez no se han atrevido a usar el martillo porque hubieran hecho el ridículo en la UE. Son tolerantes con los medios separatistas y se les ha notado las malas intenciones, aunque ai final divagaron.

29 SEPTIEMBRE LAS 100 MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR\*



